COLLEZIONE DI MONOGRAFIE ILLUŞTRATE\*\*\*



\* SANTE BARGELLINI \*
ETRURIA MERIDIONALE











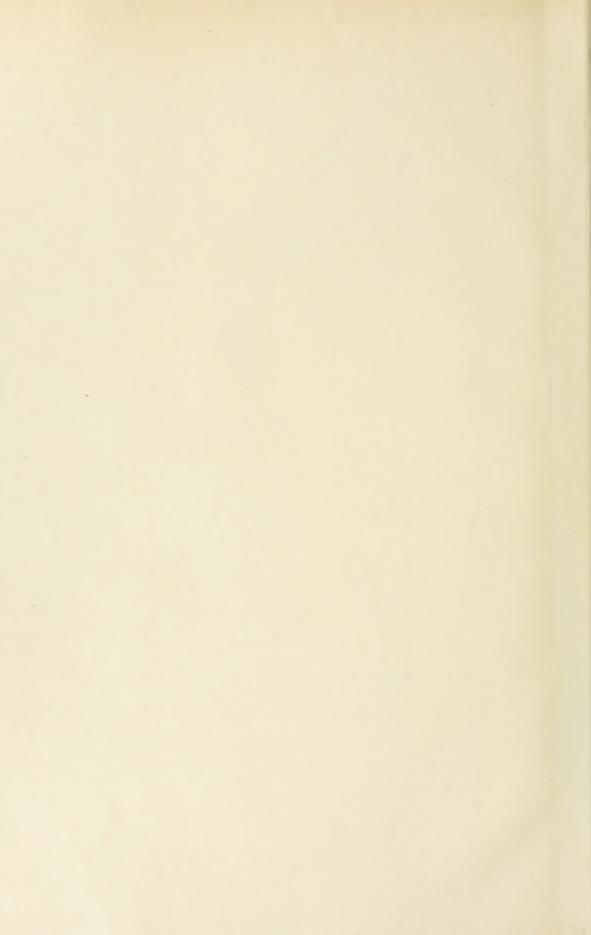

# Collezione di Monografie illustrate

# Serie ITALIA ARTISTICA

#### DIRETTA DA CORRADO RICCI.

#### Volumi pubblicati:

- 1. RAVENNA di CORRADO RICCI. VII Edizione, con 156 illus.
- FERRARA e POMPOSA di Giuseppe Agnelli. III Ediz., con 138 illustrazioni.
- 3. VENEZIA di POMPEO MOLMENTI. III Ediz., con 140 illus.
- GIRGENTI di SERAFINO ROCCO; da SEGESTA a SELI-NUNTE di ENRICO MAUCERI, con 101 illustrazioni.
- 5. LA REPUBBLICA DI SAN MARINO di Corrado Ricci. Il Edizione, con 96 illustrazioni.
- 6. URBINO di Giuseppe Lipparini. Il Ediz., con 116 illus.
- 7. LA CAMPAGNA ROMANA di Ugo Fleres, con 112 illus.
- 8. LE ISOLE DELLA LAGUNA VENETA di P. Molmenti e D. Mantovani, con 119 illustrazioni.
- 9. SIENA d'ART. JAHN RUSCONI. II Ed., con 153 illustrazioni.
- 10. IL LAGO DI GARDA di GIUSEPPE SOLITRO, con 128 illus.
- 11. SAN GIMIGNANO di R. PANTINI. Il Ediz., con 153 ill.
- PRATO di Enrico Corradini; MONTEMURLO e CAMPI di G. A. Borgese, con 122 illustrazioni.
- 13. GUBBIO di Arduno Colasanti, con 114 illustrazioni.
- COMACCHIO, ARGENTA E LE BOCCHE DEL PO di ANTONIO BELTRAMELLI, con 134 illustrazioni.
- 15. PERUGIA di R. A. GALLENGA STUART. II Ed., con 168 ill.
- 16. PISA di I. B. SUPINO, con 147 illustrazioni.
- 17. VICENZA di GIUSEPPE PETTINÀ, con 147 illustrazioni.
- 18. VOLTERRA di CORRADO RICCI, con 166 illustrazioni.
- 19. PARMA di LAUDEDEO TESTI, con 130 illustrazioni.
- 20. IL VALDARNO DA FIRENZE AL MARE di GUIDO CA-ROCCI, con 138 illustrazioni.
- 21. L'ANIENE di Arduino Colasanti, con 105 illustrazioni.
- 22. TRIESTE di Giulio Caprin, con 139 illustrazioni.
- 23. CIVIDALE DEL FRIULI di GINO FOGOLARI, con 143 ill.
- 24. VENOSA E LA REGIONE DEL VULTURE di GIUSEPPE DE LORENZO, con 121 illustrazioni.
- 25. MILANO, Parte I. di F. MALAGUZZI VALERI, con 155 ill.
- 26. MILANO, Parte II. di F. MALAGUZZI VALERI, con 140 ill.
- 27. CATANIA di F. DE ROBERTO, con 152 illustrazioni.
- 28. TAORMINA di Enrico Mauceri, con 108 illustrazioni.
- 29. IL GARGANO di A. Beltramelli, con 156 illustrazioni.

# Collezione di Monografie illustrate

- IMOLA E LA VALLE DEL SANTERNO di Luigi Orsini, con 161 illustrazioni.
- MONTEPULCIANO, CHIUSI E LA VAL DI CHIANA SE-NESE di F. Bargagli-Petrucci, con 166 illustrazioni.
- 32. NAPOLI, Parte I, di SALVATORE DI GIACOMO, con 192 ill.
- 33. CADORE di Antonio Lorenzoni, con 122 illustrazioni.
- NICOSIA, SPERLINGA, CERAMI, TROINA, ADERNO' di GIOVANNI PATERNÒ CASTELLO, con 125 illustrazioni.
- 35. FOLIGNO di MICHELE FALOCI PULIGNANI, con 165 illustraz.
- 36. L'ETNA di GIUSEPPE DE LORENZO, con 153 illustrazioni.
- 37. ROMA, Parte I. di Diego Angeli, con 128 illustrazioni.
- 38. L'OSSOLA di CARLO ERRERA, con 151 illustrazioni.
- 39. IL FÙCINO di Emidio Agostinoni, con 155 illustrazioni,
- 40. ROMA, Parte II. di Diego Angeli, con 160 illustrazioni.
- 41. AREZZO di GIANNINA FRANCIOSI, con 199 illustrazioni.
- 42. PESARO di Giulio Vaccaj, con 176 illustrazioni.
- 43. TIVOLI di Attilio Rossi, con 166 illustrazioni.
- 44. BENEVENTO di Almerico Meomartini, con 144 illustraz.
- 45. VERONA di Giuseppe Biàdego, con 174 illustrazioni.
- 46. CORTONA di GIROLAMO MANCINI, con 185 illustrazioni.
- SIRACUSA E LA VALLE DELL'ANAPO di Enrico Mauceri, con 180 illustrazioni.
- 48. ETRURIA MERIDIONALE di Sante Bargellini, con 168 illustrazioni

#### TRADUZIONE IN LINGUA INGLESE

## Serie Artistic Italy

RAVENNA by Corrado Ricci.
VENICE by Pompeo Molmenti. Translated by Alethea Wiel.

#### TRADUZIONE IN LINGUA TEDESCA

## Das Kunstland Italien

VENEDIG von Pompeo Molmenti. Deutsch von F. I. Bräuer. TRIEST von G. Caprin. Deutsch von F. I. Bräuer. DER GARDASEE von Giuseppe Solitro. Deutsch von F. I. Bräuer.

## COLLEZIONE

DI

# MONOGRAFIE ILLUSTRATE

Serie I.ª - ITALIA ARTISTICA 48.

ETRURIA MERIDIONALE



Art CGS87

# SANTE BARGELLINI

# ETRURIA MERIDIONALE

CON 168 ILLUSTRAZIONI



29128

BERGAMO ISTITUTO ITALIANO D'ARTI GRAFICHE - EDITORE 1909

#### TUTTI I DIRITTI RISERVATI

# INDICE DEL TESTO

| Anguillara                         | Storta                         |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Castello 59                        | Sutri                          |
| Acquedotto di Traiano              | — Anfiteatro                   |
| Bonricovero                        | - Casale dei Francocci         |
| Bracciano                          | - Catacombe o S. Giovenale 140 |
| - Castello Orsini                  | Cripta di S. Maria Assunta     |
| (Lago di) 48, 50                   | Duomo                          |
| Capranica di Sutri                 | — Grotta d'Orlando             |
| Casa dove alloggiò il Petrarca 110 | - Madonna del Parto            |
| = S. Francesco                     | — S. Maria Assunta             |
| - Madonna del Piano                | - Palazzo di Carlo Magno 140   |
| - Monumento degli Anguillara 104   | — Porta Vecchia                |
| - Ospedale                         | — Tombe etrusche               |
| Crocicchie                         | — Villa Savorelli 130, 141     |
| Giustiniana 30                     | Torre delle Cornacchie 30      |
| Grotta Campana 42                  | Trevignano , 66                |
| Isola Farnese                      | — Castello Orsini 60           |
| Lago di Bracciano 48               | — S. Maria Assunta             |
| Maccarese                          | Veio                           |
| Ponte Molle                        | Via Cassia                     |
| Sepolcro di Nerone                 | Vicarello                      |

# INDICE DELLE ILLUSTRAZIONI

| Anguillara:                      |     | Mura di S. Stefano — Un lato 5              |
|----------------------------------|-----|---------------------------------------------|
| Castello Orsini                  | 63  | Panorama                                    |
| - La rocca                       | 6.5 | — con veduta del lago                       |
| - Parte interna                  | 63  | da levante                                  |
| Cattedrale — Madonna della Torre | 64  | - dal lago                                  |
| Emissario del lago               | 62  | Porta del paese                             |
| Mura di S. Stefano — Particolare | 52  | Rudere di un' antica villa romana, poi Con- |
| — Veduta generale                | 49  | vento di S. Stefano                         |
| - vedute da un lato              | 51  | Strada principale                           |
| _ Interno                        | 54  | Veduta di due strade                        |

## INDICE DELLE ILLUSTRAZIONI

| nevlann                                      | Isola Farnese:                                 |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| mule Updo                                    | Camposanto e valle del Cremera 27              |
| - Affresco di Antoniazzo Romano 88           | Cascata e mulino sul Cremera 29                |
| — Particulare                                | L'Ospedaletto                                  |
| Braciere in ferro battuto                    | Palazzo baronale                               |
| Immali y La famigila Medici iqualiro già     | Panorama                                       |
| nel Castello)                                | Porta del paese 25                             |
| — Busto del card. Orsini 99                  | Via della Mola e Palazzo baronale 28           |
| - Busto d'Isabella Orsini 99                 |                                                |
| Caminetto                                    | Roma:                                          |
| Cassoni                                      | Buon Ricovero                                  |
| - Cirtile                                    | Giustiniana — Una strada                       |
| Cur na                                       | Piazza del Popolo                              |
| Inginocchiato.o in legno                     | Ponte dell'Acqua Traversa                      |
| Ingresso                                     | — Milvio e torrione                            |
| Letto siciliano 100                          | Porta del Popolo — Case dei trogloditi 15      |
| Particolare                                  | - dall'esterno                                 |
| - Loggia nel cortile 90                      | Tomba di Nerone                                |
| - Portacatino in ferro battuto               | Torre delle Cornacchie                         |
| Ritratto d'Isabella Orsini nubile 98         | Via Trionfale — Casale                         |
| — Sala dell'Impresa                          |                                                |
| - Affreschi degli Zuccari 94, 95             | Sutri:                                         |
| — Sala del Trittico                          | Anfiteatro                                     |
| — Sala detta del Pisanello — Affreschi 97    | Antico Borgo                                   |
| Sala Rossa                                   | — Mura                                         |
| Sala di ricevimento                          | - Ruderi                                       |
| - Soffitto della Sala nuziale (Zuccari) 96   | Avanzi della chiesa di S. Fortunata            |
| — Soffitto della seconda Sala 96             | Casa Capotondi                                 |
| — Torre della Tortura                        | — del poeta Anguillara                         |
| — Veduta della via principale del paese . 84 | - di Pilato e delle Maestre in piazza S. Fran- |
| Il lago 82                                   | cesco . ,                                      |
| Panorama                                     | Casale Francocci                               |
|                                              | Le mura                                        |
| Capranica di Sutri:                          | — Ruderi della chiesa di S. Stefano 140        |
| Casa dove alloggiò il Petrarca               | Chiesa della Madonna del Parto — Affre-        |
| Montenero                                    | schi                                           |
| Ch'e-a della Madonna del Piano               | - Esterno                                      |
| - Morte della Madonna (Zuccari) 113          | - Interno                                      |
| - Nascita della Madonna (Zuccari) 113        | Chiesa delle Monache — Visita di Gesù alle     |
| Chiesa delle Grazie                          | sorelle di Lazzaro                             |
| Chiesa di S. Francesco — Monumento ai        | Columbarium sopra alla Mola                    |
| conti Anguillara                             | Duomo                                          |
| — — Parte centrale                           | - Altare del sec. XVI                          |
| — — Parte superiore                          | — Campanile e Porta Vecchia                    |
| - S. Antonio (affresco)                      | — La cripta                                    |
| Chiesa di S. Maria — Tabernacolo 112         | — Pittura bizantina                            |
| Le grotte                                    | Grotte della Mola                              |
| Nosocomio — Architrave                       | Mura e Porta delle Piazze                      |
| Por a                                        | Ospedale e mulino elettrico                    |
| Panorama                                     | Palazzo Comunale — Sala capitolare             |
| — da levante                                 | - Sfinge                                       |
| Porta del Castello Anguillara                | Panorama                                       |
| Via di sotto le mura                         | Piazza della Rocca                             |
|                                              |                                                |

## INDICE DELLE ILLUSTRAZIONI

| riazza vittorio Emanuele                         | Ve10:                                     |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Ponte sulla via di Sutri 119                     | Antica porta                              |
| Porta Romana                                     | Colonne del Portico, ora a Roma in piazza |
| — Vecchia                                        | Colonna                                   |
| Rocce tufoniche e Seminario                      | Columbarium                               |
| Ruderi del palazzo detto di Carlo Magno . 146    | " Etiam periere ruinae                    |
| Sarcofago in piazza S. Francesco 136             | Fosso di Formello                         |
| Tombe etrusche a Fonte Foglietta 138             | Grotta Campana — Esterno                  |
| — nella Via Cassia                               | Interno                                   |
| Via di Porta Moroni e Testa di Mulo 127          | — Parte sinistra 41                       |
| Villa Savorelli                                  | - Tomba etrusca                           |
| — Chiesa                                         | Fregio geometrico nella seconda stanza 45 |
| Panorama                                         | Luogo ove furono trovate le colonne del   |
| Tunyiguana                                       | Portico e la statua di Tiberio            |
| Trevignano:                                      | Monte dove era la necropoli 34            |
| Capanne sulla via di Bracciano                   | Mura dalla parte nord                     |
| Case rustiche al porto                           | — della Porta Capena                      |
| Chiesa di S. Maria Assunta — Affresco            | Ponte Sodo                                |
| — Particolare di dipinto                         | Torre di Casalotto                        |
| — Transito della Vergine                         |                                           |
| — — Particolare                                  | Vicarello:                                |
| — Trittico bizantino                             | Stabilimento termale                      |
| Panorama                                         | Viale dell'Istituto Germanico             |
| Porta del paese e il diruto Castello Orsini . 68 | Vigna Grande                              |
| Rocca Orsini dall'alto                           | - Ruderi di bagni romani                  |
| — Mura                                           | Villa dell'Istituto Germanico             |
| - Ruderi                                         | Villa Grande — Ingresso                   |
|                                                  |                                           |









A A

ARCO TERENZIO VARRONE, che morì 27 anni prima di Cristo, diceva già che Roma era così piena di statue che un altro popolo di marmo, uguale nel numero, guardava immobile passare il popolo vivo, giù per le piazze e le vie.

E Roma, a quell'epoca, era ben lontana dall'aver raggiunto il massimo del suo splendore monumentale. Che cosa avrebbe detto il vecchio e buon bibliotecario di Augusto se avesse potuto veder poi la Roma del tempo di Costantino o quella che Claudiano accennava ancora, nei suoi versi un po' enfatici, agli sguardi meravigliati di Onorio?

Riprendendo il paragone noi potremmo dire che un morto popolo di città sepolte giace ora presso o sotto le vive città d'Italia. Dovunque il piccone dello scavatore o la zappa del contadino o il suo aratro si affondino appena un poco di più, subito balzano allo sguardo dell'artista e dell'archeologo o fittili vasi dipinti, o bronzi di egregia fattura, armi, suppellettili, statue, o intiere città sepolte, come l'etrusca Marzabotto, e la cui storia giunse a noi, secondo l'espressione del Niebuhr, « simile a tocco di campane di città sprofondate nel mare ».

Tutti gli abitanti della vasta terra sono figli del passato, ma questo passato non lasciò in nessuna parte di essa tanti tangibili segni quanto da noi e di tutti i vari popoli — Liguri, Italici, Umbri, Pelasgi, Campani, Bruzzi, Lucani, Veneti —: nessun popolo d'Italia, tranne il Latino, ci lasciò tanti ricordi di vita e di civiltà quanto il popolo etrusco. Misterioso popolo che dalle Retiche alla Campania occupò, un tempo, la maggior parte d'Italia e la cui lingua misteriosa ed inintelligibile costituisce oggi il problema più passionale della moderna filologia.

2

Noi siamo infatti riusciti a decifrare i geroglifici egiziani e le scritture cuneinorm di Labil mia e di Ninive, ma le iscrizioni etrusche <sup>1</sup> attendono ancora il loro l'ampublica e contengono per ma del pensiero fossile. Si potrebbe dire di esse quello



ROMA PIAZZA DEL POPOLO.

(Fot. I. I. d'Arti Grafiche).

1. Quando io parlo d'iscrizioni intendo qui accennare ad iscrizioni che non si limitino alle più semplici funerarie, ma sibbene a quelle che possano offrire un accenno ad importanza letteraria. Iscrizioni come questa: Pup Velimna Au. Cahatial (Publio Volumnio figlio di Aulo nato da Cafazia) sono facilmente interpretabili, ma fanno avanzare il pensiero umano ben poco verso la risoluzione di questo problema linguistico cui si riattacca così strettamente il problema delle origini di Roma.

Ne tutto è veramente tenebra nel linguaggio etrusco, ma il conoscere il valore di alcune parole e di alcune espressioni non ci dà pur troppo alcun diritto a crederci sulla via di una più larga interpretazione di questa lingua, nè più nè meno che il conoscere una ventina di vocaboli di una lingua dia il diritto ad un individuo di credere di conoscere de 18218 (1821).

Intanto, ed unicamente a titolo di curiosità, offro qui al lettore un esempio di qualche parola etrusca: puia = 1020: fig.11: c. in: figlio: ril. anno: tirr . mese: c: e: lupuce . mori: amee : era; eca suthi oppure . d. in a sera; li curante mi . equi giare; Finluns . Bacco: Tina . Giove; Uni: Gianone: Usil: Sole: Tiv := Luna; Sethlans = Vulcano; Turan = Venere; Turmus = Mercurio; ecc.

Sino ad ora non si conosceva alcun brano di letteratura etrusca e questo era uno degli argomenti per la mancata interpretazione. Tutto quello che possedevamo erano iscrizicni funerarie, elenchi di nomi ecc. Ma nella fine dello scorso secolo fu, nel Museo di Agram in Austria, scoperto che la tela avvolgente una mummia egiziana era tutta coperta di caratteri etruschi. Noi abbiamo così un vero brano di letteratura etrusca; ma nonostante gli studi dei dotti la interpretazione sicura ci sfugge per il momento. Ecco un esempio del testo etrusco in questione:

ceia hia etnam ciz vacl trin velthre male ceia hia etnam ciz vacl ais vale male ceia hia trinth ctnam ciz ale male ceia hia etnam ciz vacl vile vale.



PORTA DEL POPOLO — CASE DEI TROGLODIFI.

(Fot. I. I. d'Arti Grafich ...



PORTA DEL POPOLO - CASE DEI TROGLODITI - INGRESSO.

(Fot. I. I. d'Arti Grafiche).

m 141 ro archeologo Boni diceva — con tanta poetica vivacità — de' pozzi dell'incompibblicana scoperti nel Foro: « Essi sono de' plichi suggellati da 2500 . — Ma se que' pozzi repubblicani poterono essere scavati e ci dettero tutto l' ro segreto di suppellettile stratificata dall'uso secolare, il linguaggio etrusco è un plico saggellato da ben più forti suggelli ed attende ancora la mano potente lie l'apra.



PONTE MILVIO E TORRIONE.

Fot. I. I. d'Arti Grafiche).

\* \*

Modesto, ma appassionato, cultore di archeologia etrusca, io avevo sperato, sognato, di poter ripetere per questo volume dell'Italia Artistica il viaggio che l'inglese George Dennis <sup>1</sup> fece, or sono oramai sessant'anni, attraverso tutte le principali città etrusche d'Italia. Poi, visto che la materia avrebbe oltrepassato infinitamente i limiti

<sup>1.</sup> Di questa opera, che è forse la più geniale e la più adatta ad un principio di studi d'etruscologia, veniva ultimamente ristampata un'edizione economica nella collezione inglese: Everyman's library, edited by Ernest Rhys.

Ma l'opera non conteneva di nuovo altro che una dotta prefazione del prof. W. M. Lindsay. Troppo poco in confronto a tutto il nuovo materiale di studi!

Io credo che poche cose sarebbero così utili all'incremento di questo ramo della scienza archeologica come il ripetere adesso il viaggio di George Dennis, corredando l'opera di un vasto materiale fotografico e di tutto il nuovo sussidio scientifico che si è venuto accumulando in oltre mezzo secolo di attività archeologica. Un'opera così onorerebbe l'editore che l'intraprendesse e dovrebbe avere anche un successo pecuniario perchè essa offrirebbe una triplice attrattiva: archeologica, storica ed artistica.

di questa pubblicazione, volli ridurre il mio itinerario alle città etrusche più ignorate, più fuori di mano; quelle dove nessun fischio di treno si ode mai nemmeno in lontananza, quelle dove non passa nessun touriste, dove non va che raramente qualche ispettore di scavi ministeriali e che sono visitate assiduamente soltanto dagli archeo-



PONTE MILVIO - IL TORRIONE.

(Fot. I. I. d'Arti Grafiche).

logi inglesi, americani o tedeschi e da qualche occhiuto e rapace scavatore che lavora per conto proprio a depauperare ogni giorno di più questa miniera d'arte che è il sottosuolo d'Italia.

Ma anche questo itinerario eccedeva i limiti di questo testo ed io finii col rassegnarmi a circoscrivere il mio viaggio tra le rovine sconsolate della morta Veio, i vecchi ma sorridenti paeselli del lago di Bracciano, Capranica, e l'antichissima Sutri, porta d'Etruria.

Non ebbi a pentirmene perchè mi trovai ad aver guadagnato in intensità quello che potevo aver perduto in vastità di osservazione; spero non avrà a pentirsene

miliono il cui re se vorrà seguirmi attraverso questi pochi paesi di quell'Etruria in cui il nome di Meridionale , cr distinguerla dall'altra, ancora più a sud, che prende il nome di Campaniana.

\* .

Il cielo era grigio; il grigio cinereo delle brutte giornate di Roma, ma nell'amnte mia c'era il sole. Nessun piacere e nessuna gioia equivalgono al momento della parte ne per un viaggio d'arte in chi ha nel cuore l'amore per questa serena e mul-



PONTE DELL'ACQUA TRAVERSA.

(Fot. I. I. d'Arti Grafiche).

tivola dea; ed io dopo essermi infilato gli stivaloni da caccia, passato — come un buon tedesco — il mio sacco da viaggio sul dorso e — come un buon italiano — il mio fucile ad armacollo scesi le scale della mia casa, percorsi lo scenario solenne di Pazza del Popolo e dopo aver traversato l'arco che la supina e volpina servilità di Alessaulro VII innalzò al fausto felici ingressui della brutta pazza voluttuosa e delittuosa Cristina di Svezia, presi la strada per Ponte Milvio.

A piedi: cerebè strada facendo volevo vedere lì, a mezzo chilometro dalla porta principale di Roma e in questo anno 1907, il paese dei trogloditi, nella sua piena fioritura di vita.

Il mio moiale amico Ugo Fleres ha già parlato in uno di questi fascicoli — La

Campagna Romana — di questi poveri popolani che, sfrattati, pignorati, gettati con la moglie e i figli sul lastrico antico, ma incomodo, di Roma, hanno cercato un rifugio in queste grotte che il tempo e i pastori o i malandrini scavarono nel tufo molle e facile di questi monti Parioli. E li essi stanno, vivendo tutti insieme sul naufragio



TOMBA DE NERONE.

(Fot. I. I. d'Arti Grafiche).

dei loro pochi stracci in quegli antri anneriti dal fumo de' loro poveri focolari; senza finestre, senza porte, veri trogloditi smarriti in questa triste alba di secolo XX.

Più infelici, però, dei veri trogloditi, quelli che Tolomeo dice abitassero il golfo Arabico e che Plinio descrive come coperti solo da una pelle di montone a metà corpo, anch' essi abitano nelle anfrattuosità del terreno e nelle caverne, anch' essi sono

comine a parlare e dice che essi non coltivavano la terra ma vivevano di pastura, e che si marrivano di carne triturata e arrostita nella pelle della bestia stessa, e che revevano latte.... allora i termini di paragone divergono, e i veri trogloditi appaiono infinitamente più felici di questi.



TORRE DELLE CORNACCHIE.

(Fot. I. I. d'Arti Grafiche).

Mai mi parve che la miseria avesse con atto più significativo dimostrato quanto ancora noi siamo rimasti fedeli all'egoistico canone dell'homo homini lupus e quanto cammino noi dobbiamo ancor fare prima di raggiungere un'era che possa chiamarsi civile senza suscitare, ogni volta che questo aggettivo vien pronunciato, il sorriso o la bestemmia.



GIUSTIMANA — UNA STRADA.

(Fot. I. I. d'Arti Grafiche).



BUON RICOVERO. (Fot. I. I. d'Arti Grafiche).



VIA TRIONFALE - CASALE.

(Fot, I. I. d'Arti Grafiche).

Ministri, deputati, cardinali, senatori, dame, banchieri, automobili, equipaggi e cavalieri, passano e ripassano ogni giorno dinanzi a quel rimprovero vivente; tutti hanno una parola di compassione, tutti si buttano la colpa l'uno addosso all'altro, tutti fanno elegantemente il giuoco che noi toscani chiamiamo dello « scarica barile » e tutto si perde nell'aria come il fumo puzzolente de' loro automobili o (se il paragone vi spiace) come il fumo odoroso e lieve delle loro sigarette.

Arrivato a Ponte Molle io me ne andai comodamente e romanamente a sedere ad un'osteria che è il ritrovo e la fermata obbligatoria di tutti i cacciatori di quella parte.

Aspettavo la sconquassata diligenza che doveva portarmi al casale della Storta donde intendevo andare a piedi sino al povero villaggio dell'Isola Farnese per pernettarvi ed essere il giorno di poi all'alba pronto per la mia escursione di Veio.

Il vino de' castelli romani — così traditore nel suo chiaro colore di puro oro liquide! — splendeva nel mio bicchiere; sotto i raggi del sole meridiano anche le ambre giallastre del Tevere si accendevano di aurei sprazzi mobili e svarianti tra il terde del Tevere si accendevano di aurei sprazzi mobili e svarianti tra il terde del Tevere si accendevano di aurei sprazzi mobili e svarianti tra il terde del Tevere si accendevano di aurei sprazzi mobili e svarianti tra il terde del Tevere si accendevano di aurei sprazzi mobili e svarianti tra il terde del Tevere si accendevano di aurei sprazzi mobili e svarianti tra il terde del Tevere si accendevano di aurei sprazzi mobili e svarianti tra il terde del Tevere si accendevano di aurei sprazzi mobili e svarianti tra il terde del Tevere si accendevano di aurei sprazzi mobili e svarianti tra il terde del Tevere si accendevano di aurei sprazzi mobili e svarianti tra il terde del Tevere si accendevano di aurei sprazzi mobili e svarianti tra il terde del Tevere si accendevano di aurei sprazzi mobili e svarianti tra il terde del Tevere si accendevano di aurei sprazzi mobili e svarianti tra il terde del Tevere si accendevano di aurei sprazzi mobili e svarianti tra il terde del Tevere si accendevano di aurei sprazzi mobili e svarianti tra il terde del Tevere si accendevano di aurei sprazzi mobili e svarianti tra il terde del Tevere si accendevano di aurei sprazzi mobili e svarianti tra il terde del Tevere si accendevano di aurei sprazzi mobili e svarianti tra il terde del Tevere si accendevano di aurei sprazzi mobili e svarianti tra il terde del Tevere si accendevano di aurei sprazzi mobili e svarianti tra il terde del Tevere si accendevano di aurei sprazzi mobili e svarianti tra il terde del Tevere si accendevano di aurei sprazzi mobili e svarianti tra il terde del Tevere si accendevano di aurei sprazzi mobili e svarianti tra il terde del Tevere si accendevano di aurei sprazzi mobili e svarianti tra il terde del Tevere si accendevano del Tevere si accendevano del Tevere si ac

cioè un ponte sui pali come tutti gli altri, sino a questo giorno di oggi in cui vi passa il tram elettrico, questo ponte, di cui rimangono ancora in piedi quattro archi di costruzione romana, ne ha vista passar della storia sopra di sè! Tanta che rifarla equivarrebbe a voler quasi riassumere la storia di Roma!

Qui nel 207 a. Cr. il popolo romano corse incontro ai legati che portavano la nova della vittoria dei consoli Claudio Nerone e M. Livio Salinatore sopra Asdrubale, al Metauro. Che giorno dovette esser quello per la giovane Roma! Vi ricordate l'episodio? Tito Livio l'ha raccontato in pagine che non si dimenticano, sebbene lette sui banchi del liceo tanti e tanti anni fa! Il console Claudio Nerone era attendato dinanzi ad Annibale, a Metaponto, giù nella Calabria. Asdrubale era dalla Spagna passato per la Provenza e le Alpi e sceso in Italia. Cercava unirsi al fratello e gli mandò, per dei cavalieri numidi, delle lettere d'intesa. Furono intercettate da soldati romani, tradotte dall'interprete. Il console Claudio Nerone pensò un colpo che, come audacia, non ha forse l'eguale nella storia della guerra: lasciare metà del suo esercito attendato dinanzi ad Annibale; partire di notte tempo con l'altra metà, correre a marcie forzate sino al Metauro, unirsi all'esercito romano accampato dinanzi ad Asdrubale, battere con le forze riunite Asdrubale, correre con tutte le forze romane vittoriose a raggiungere la metà dell'esercito lasciato accampato dinanzi ad Annibale, battere anche lui, liberare Roma e l'Italia da questo incubo mortale cartaginese.

Mai Roma passò ansie così angosciose come in quei giorni! E se Annibale si



ISOLA FARNESE - PANORAMA.

(Fot. I. I. d'Arti Grafiche).

Plagamo? Se con tutto il suo esercito piombava addosso all'esercito no per la Sc in questo tempo Asdrubale attaccava battaglia, vinceva, e poi più b.v.a addosso alle truppe di Claudio Nerone, poche e disfatte dalle milale marce Insomma si capiva che l'opinione pubblica aspettava l'esito delle mo per inaggare Claudio Nerone alle stelle, o precipitarlo dalle Gemonie. Ingiustizia delle ingiustizie! dice Livio.

Ma Claudio Nerone giunse all'accampamento dell'altro console romano attendato ananzi di Asdrubale: Asdrubale vedendo i soldati nuovi sopraggiunti pensò che



ISOLA FARNESE - PALAZZO BARONALE.

(Fot, I. I. d'Arti Grafiche).

l'escreito romano accampato dinanzi ad Annibale fosse venuto via. Questo voleva dire che c'era stato battaglia e che Annibale era disfatto. Volle fuggire, e non potè. Le duplicate forze romane gli furono sopra e a lui non valsero ne l'aiuto dei suoi galli, ne quello dei liguri sente che si batte! nota Livio), nè quello dei suoi elefanti che simili a navi in tempesta ondeggiavano tra le file qua e là, e poi volti in fuga venivano necisi da i loro stessi guidatori con uno scalpello cenfitto nella cervice da una martellata,

Fu tutta una fuga! Asdrubale ucciso; e gli fu tagliata la testa, salata, e poi gettato nel compo d'Annibale quando, dopo pochi giorni, le riunite forze romane gli turono tutte di front. e La sorte di Cartagine è tratta! » si vuole esclamasse il

vecchio africano. E così fu. Ma quando la notizia della vittoria del console Claudio Nerone giunse a Roma, nessuno ci voleva credere. Troppo bello! Poi vennero dei cavalieri mandati con lettere al senato, le lettere furono lette nel Foro dinanzi ad un popolo frenetico di gioia e poi tutti corsero sin qui, sino a questo Ponte Milvio,

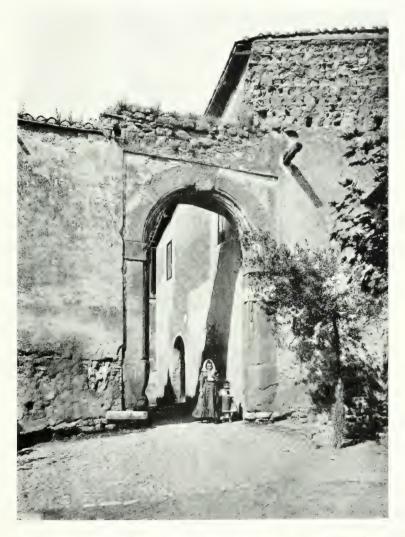

ISOLA FARNESE - PORTA DEL PAESE.

Fet. L. L. d'Artl Grafiche).

ad incontrarvi i legati che dovevano confermare con le loro vive parole le scritte e che avrebbero raccontato e descritto la vittoria, la grande vittoria.

L'anima si accende a questi ricordi e questo sole che tramonta sulla vasta pianura romana sembra come un riflesso della trascorsa gloria della patria.

E quanti altri ricordi potrebbero salire su dalla mente dello storico guardando



ISOLA FARNESE - L'OSPEDALETTO.

(Fot, I, I. d'Arti Grafiche).

questo ponte! Qui, per ordine di Cicerone, furono arrestati una parte di quegli Allobrogi che avevano preso parte nel 64 alla congiura di Catilina; qui, a poche miglia, fu la battaglia di Costantino e Massenzio; di qui passarono i barbari del nord alla gioia del saccheggio, e poi — quando Roma fu spenta e tra i ruderi colossali degli anfiteatri diruti, delle terme abbandonate, dei templi disertati, i nepoti dei consoli romani passarono col capo raso e avvolto il corpo in neri sacchi, litaniando — questo ponte fu, nei secoli IX e X, l'estrema stazione cui giungevano le lamentose processioni dei monaci. Se fosse vero che le ombre dei grandi trapassati hanno in ricompensa delle benemerenze patrie il dono di assistere, non veduti, al continuare della vita nazionale..., con quale triste sorriso l'ombre di Claudio Nerone, degli Scipioni e di Cesare avrebbero riguardato i loro nipoti, clero, ottimati, milizia, popolo, dame, recarsi nel 700 incontro ad un barbaro che veniva a farsi incoronare imperatore ed al suo longobardico nome di Carolus aggiungeva l'appellativo di Magnus! « simul omnes comexi ad Pontem Milvium eum cum signis bandis et canticis spiritalibus susceperunt », Così l'Urlichs.

Unesto ponte fu, per tutto il Medio-Evo, come l'antiporta romana. Qui si mandatamo i legati a parlamentare con gli eserciti invasori, di qui passarono Enrico VII, Sigismendo il terribile Nicolò Fortebraccio, Carlo VIII e cento altri. Durante tutto il Medi «Expresso fu guardato da una grande torre, un « Tripizone », della quale



ISOLA FARNESE CAMPOSANTO E VALLE DEL CREMERA.

(Fot. I. I. d'Arti Grafiche).

ora non si conserva più traccia.... Tale qual è adesso, fu rifatto dal francese Valadier, in occasione del ritorno di Pio VII dall' incoronazione di Napoleone.

Ma la sgangherata diligenza che io aspettavo (era arrivata con un'ora di ritardo e quella non era che la prima tappa!) s'avanzò finalmente; e finalmente riprese la sua corsa fragorosa, ma non precipitosa, per i selci ineguali della Via Cassia, una delle 16 vie 1 che formavano intorno a Roma come una raggiera che la metteva in comunicazione con i più lontani e remoti paesi d'Italia e d'Europa.

La Via Cassia, dunque, costruita nel secolo VII di Roma, e probabilmente così chiamata dal nome del suo ingegnere, dopo aver salito una delle lacinie di Monte Mario, discende sino ad un ponticello, celebre negli odierni ritrovi per la caccia alla beccaccia, e rimonta poi risolutamente su di un alto e spazioso ripiano di prati erbosi vasti, cullati, solitari. Noi siamo adesso in piena campagna romana. Di tanti autori che ne hanno descritta la solitudine piena di poesia e così suggestiva di memorie io non conosco nessuno che abbia trovato per lei espressioni di così intimo sentimento come un figlio delle steppe dell'Ucraina: Nicola Gogol.

Parlando del suo giovine eroe, un principe romano che ha fatto la sua educazione a Parigi, e che tornato a Roma rivede la sua patria con un senso nuovo di ammirazione, Gogol dice:

<sup>1.</sup> Ecco i nomi: Appia, Ardeatina, Aurelia, Campana, Cassia, Claudia, Flaminia, Labicana, Latina, Ostiense, Portuense, Prenestina, Nomentana, Salara, Tiburtina, Valeria.

-

- orangili lasciava la città per vedere i suoi dintorni, ed allora lo colpivano le controlle. Bellissimi erano questi muti, deserti campi romani, seminati di raneri de tempi antichi, con una quiete inesprimibile stendentesi tutt' attorno, ora liminoggianti dell' oro compatto dei fiori gialli fusi insieme, ora risplendenti del colore di carbone arroventato, per le foglie rosse del papavero selvatico. Essi offricano quattro vedute mirabili ai quattro lati. Da uno si univano addirittura coll'orizzonte, con una linea decisa eguale: gli archi degli acquedotti parevano ritti sull'aria, e come incollati sullo splendido cielo d'argento.



ISOLA FARNESE - VIA DELLA MOLA E PALAZZO BARONALE.

Fot, I. I. d'Arti Grafiche).

Dall'altro — sopra i campi — folgoravano i monti; senza spingersi in alto impetuosamente e deformemente, come nel Tirolo o nella Svizzera, ma ripiegandosi e abbassandosi, con linee armoniose, nuotanti, irradiati da una mirabile serenità dell'aria, essi erano pronti a volare nel cielo; al loro piede correva rapida la lunga are la degli acquedotti, simile ad un lungo imbasamento, e la cima dei monti par va una continuazione aerea dell'edifizio maraviglioso, e il cielo sopra di loro non ra pla d'argento, ma del colore ineffabile della lilla primaverile. Dal terzo — questi ampi s'incoronavano pure dei monti, i quali già s'innalzavano più vicini e più alti, sporgendosi più forte con le file anteriori, e con gradini leggeri dileguandos, nella lontananza. In una mirabile gradazione di tinte li involgeva la sottile

« aria cerulea; e attraverso questo loro velo aereamente azzurro luccicavano appena

- « visibili le case e le ville di Frascati, ora toccate dal sole teneramente e legger-
- « mente, ora dileguantisi nel chiaro nembo delle selvette appena visibili, tremolanti
- « lontanamente tra il pulviscolo. Quando poi egli si volgeva ad un tratto indietro,
- « allora gli si offriva il quarto lato della veduta: i campi finivano con Roma stessa.
- « Splendeano decisi e chiari gli angoli e le lince delle case, la rotondità delle cupole,
- « le statue di San Giovanni Laterano e la maestosa cupola di San Pietro, che cre-
- « sceva via via più alta, a misura che ci si allontanava da essa, e alla fine rimaneva



ISOLA FARMESE - CASCATA E MOLINO SUL CREMERA.

(Fot. I. I. d'Arti Grafiche).

« imperiosamente sola sopra tutto il mezzo orizzonte, quando già affatto si era na-« scosta tutta la città ».

Davvero che solamente l'anima di un pittore della parola, di un poeta, del quale i russi dicevano che nè il cielo nè l'inferno bastavano al suo pennello quando si metteva a dipingere, poteva riuscire a rendere così il fantasma poetico della campagna romana!

La Cassia prosegue sul vasto altipiano muto e verde, e solo di quando in quando o una tomba romana o qualche solitario e massiccio casale agricolo o qualcuna di quelle torri baronali delle quali furono piene Roma e la campagna romana nel Medio-Evo, arrivano a romperne la linea vasta e solenne.

Così s'incontrano via via il così detto Sepolero di Nerone, la cui iscrizione ci

1



VE40 - « ETIAM PERIERE RUINAE ».

(Fot. I. I. d'Arti Grafiche).

avverte invece essere un sepolcro del II secolo dopo Cristo, eretto da una Vibia Maria Maxima in onore di suo padre P. Vibius Marianus e della madre Regina Maxima, e s'incontrano poi i casali di Bonricovero e della Giustiniana e la Torre del IX miglio, detta anche Torre delle Cornacchie.

Tutti e due questi nomi sono corrispondenti al vero, e questa vecchia torre costruita a fascioni di cunei di selce bianchi e neri è il sicuro e frequentato albergo de' tristi neri e gracidanti uccelli della campagna romana. Quand'io vi passai, il sole calava in un lago di oro di sangue e di nuvole nere; un vasto stuolo di cornacchie andava, veniva, roteava, gracidando, in larghi voli attorno alla torre, e la campagna desolata e quel tramonto e quegli uccelli di morte, tutto serviva a dare al paesaggio quell'aspetto tragico che sembra come un riflesso ed un simbolo della Storia di Roma.

Ancora pochi minuti di trotto e la diligenza si ferma al piccolo e povero paesello dolla Storta. Un tempo questo luogo aveva una certa importanza perchè esso era l'ultima stazione e l'ultimo cambio di cavalli per chi, venendo dalla Toscana per la Cessio andaya a Roma: ma ora, nonostante che là presso ci sia la fermata ferroviaria della linea Roma-Viterbo, il luogo ha certo perduto d'importanza e serve solo per il movimento rurale.

Io sap o che, dalla Storta, una scorciatoia mi avrebbe potuto portare in pochi

minuti all' Isola Farnese; ma le scorciatoie sono pericolose nella campagna romana dove voi potete talvolta fare due o tre ore di strada senza incontrare anima viva cui domandare se andate bene o male. Vi ricordate « Er morto de campagna » di Pascarella?

Quando semo un bon po' fuor de le mura dice: « Piámo pe' la scortatora! » Ah, Nino! dico, — si non è sicura bada che non uscimo più de' fôra!

Ma, dice, annámo! non ave' paura! Ce venni a caccia pe' la Candelora! E annámo. — Beppe mio, che fregatura! Stassimo pe' la macchia un frego d'ora!

Non volevo che accadesse a me qualche cosa di simile a quello che accadde ai pii ma disgraziati eroi del racconto pascarelliano e mi presi una guida nella persona di un ragazzetto. Il quale appena fummo in vista del solingo ed ermo villaggio d'Isola Farnese mi lasciò più che in fretta dicendomi che aveva paura, venendo fin là, di incontrare il padrone.

— E perchè hai paura?



VEIO -- LE COLONNE DEL PORTICO, ORA A ROMA IN PIAZZA COLONNA.

(Fot. I. I. d'Arti Grafiche).

— Capirete, ieri l'altro ci rubarono cinque vacche.... e se ora mi vede a spasso....

continuti, solo, la mia stra la pensando a quanto c'era ancora di primitivo
monto paese dove dopo un 25 secoli di civiltà gli uomini dormono alle porte della
mi come i cavernicoli dell'epoca quaternaria e nella campagna la gente porta via
le vacche, come se fossero fazzoletti.

Arrivai dunque solo a questo strano paese che si eleva tutto su di un comignolo isolato di pietra vulcanica. Ero stato avvertito che non avrei trovato da dormire, ma anche qui, come in tanti casi della vita, ebbi luogo di riscontrare che le cattive



VEIO - MURA DELLA PORTA CAPENA.

(Fot. I. I. d'Arti Grafiche).

lingue esagerano sempre. Trovai benissimo; ma se non era il prete che mi accomodava un lettino, rimastogli casualmente libero per l'assenza di un parente, tra i banchi della scuola, quella notte avrei potuto dormire all'*Albergo della Stelletta*; albergo ce nomico ma non sempre comodo, specialmente in paraggi dove le vacche vengono trattate così leggermente.

Die me che il paese sia tutto o in gran parte fabbricato con i ruderi asportati delle cie pe Veio; la cosa appare non solo probabile ma certa quando si vedono gradini de ce fatti da pezzi di colonne marmoree, e quando si vedono incastrati nel muro, come materiali da costruzione, pezzi di statue, statue e gruppi intieri.

Il norme di Isola Farnese gli viene dalla sua speciale posizione che lo separa, lo



VEIO - LUOGO OVE FURONO TROVATE LE COLONNE DEL PORTICO E LA STATI A DI TIBERIO. (Fot. I. I. d'Arti Grafiche).



VEHO - UN'ANTICA PORTA.

(Fot. I. I. d'Arti Grafiche).





VEIO - IL MONIE DOVE ERA LA NECROPOLI.

isola, dai terreni circostanti e dall'essere stato anticamente un feudo della famiglia Farnese. Ora il palazzo baronale, che si erge, brutto ma grande, sulle povere e meschine casipole, appartiene al marchese Ferraioli che lo affitta insieme ai terreni ad un mercante di campagna, il comm. Sili.

Io mi recai a visitare il castello, il quale non offre, interiormente, nulla; ove se ne eccettui lo straordinario, ultra-pelasgico, spessore delle mura, la vastità nuda delle stanze e la cortese e gentile accoglienza del comm. Sili. La cosa più interessante fu la conversazione calma, intelligente, quella conversazione che io chiamerei romana, del mio ospite. I romani, i veri romani, hanno, a mio parere, una conversazione che non rassomiglia a nessuna di quelle degli altri abitanti d'Italia. E' una conversazione che io chiamerei priva di ambizione. Non parliamo dei toscani che si servono della conversazione come le belle donne si servono degli occhi, del sorriso, del seno ecc., mettondone in vista, sotto gli occhi dell'interlocutore, tutte le finezze e raffinatezze con ma civetteria di bella ragazza senza dote; non parliamo, per amor di Dio, dei napoletani; ma anche i piemontesi, i lombardi, i popoli insomma più evoluti e seri d'Italia, nue gii italiani, mettono nella conversazione, specialmente a primo incontro, una e rue mata femminile. Il romano mai: egli si serve della parola semplicemente, come mezzo; non ne fa ne un ornamento, nè un'arma ed è perciò che la sua conversazione assume s'impre un carattere di placida serenità che le conferisce un'attrattiva



VEIO - IL FOSSO DI FORMELLO. (Fot. I. I. d'Arti Grafiche).

speciale. Uscendo dal castello io fui invitato dal medico, un gentile intelligente giovine, a fare insieme con lui una gita intima per il paese. Era oramai sera; noi entrammo in una stanza, (ma dicendo così io sento di adoperare un eufemismo ironico! dove al chiarore incerto, fumoso e graveolente di un lume vidi una delle scene più strane di miseria che mai abbia veduto. Quella stanza, tutt'altro che grande, era letteralmente coperta di letti, fatti di rami di alberi non secchi ancora e nemmeno sbucciati, e su quei sei letti dormivano quattro famiglie di terrazzani, di contadini avventizi. mariti, mogli, figli, figlie, bambini e bambine, tutti insieme. Poche dimande che io rivolsi ad una giovine donna intorno ai pericoli di una tale promiscuità mi fecero comprendere che quella gente aveva oramai in fatto di morale sessuale saltato il fosso da un pezzo... o anzi non c'era forse mai nemmeno arrivata.

- Ha visto, eh? mi disse il dottore uscendo. Lei che scrive, racconti, racconti come si vive a quindici chilometri da Roma,
- Sancta simplicitas! gli risposi con le parole di Mefisto; ma io ho veduto ben di peggio a cinquecento metri dalla Porta del Popolo a Roma! Io ho visto i trogloditi, i cavernicoli....
  - Ah! è vero! disse lui sospirando.
- Cambiamo discorso, dottore! Doman l'altro a Spezia varano il Roma. E' una bella corazzata. Dicono che costi trenta milioni, E' un po' cara, ma un popolo come noi deve essere alla sua altezza, ne conviene?....

La mattina alle 5 io ero già pronto e con la mia guida ci incamminammo verso quella che cra stata un giorno la più forte, più temibile, più tenace nemica di Roma; verso l'antica Veio, città della quale si può dire davvero, e con maggiore verità di qualsiasi altra, che a ctiam periore ruinae ». Lucio Anneo Floro chiama i Veienti



VEIO - IL PONTE SODO.

(Fot. I. I. d'Arti Grafiche).

assidui vero et anniversarii hostes » e mai infatti ebbe Roma, negli inizî della sua laboriosa ascensione all'egemonia del mondo, una così costante, accanita, spaventevole nemica come Veio. La lotta contro Veio comincia con la storia stessa di Roma, non tinisce che con la disfatta completa di Veio, dura oltre tre secoli e mezzo e sono 14 le guerre tra Roma e Veio che Tito Livio enumera nella sua storia.

Ma se grande era stata l'inimicizia, grande e vasta fu la vendetta, e di tutta questa città. E sa su di un altopiano splendido e naturalmente difeso, di questa città che Dionici di Alicarnasso e Strabone dicono eguagliasse nel circuito Atene e Roma, ora non rimanguno neppure i segni delle rovine; tanto che mai visita di touriste deve essere fare con meno speranza di questa per non dar luogo ad un vero disinganno.





Anneo Floro è stato così esatto come quando parlando di Veio di ma l'interrogazione reterica: Ile: tune l'eii fuere: quae reliquiae? quod restigium? — Di Veio non rimane più nulla; non il rudero di un solo tempio, o le ma colla sua recea: ma pure la gloria della sua storia illumina ancor tanto questo lingo, che fu il baluardo e la gloria della potenza etrusca, che nessuno il quale si compi con amere di studi di archeologia, oserebbe venire a Roma senza pagare il tributo di una visita al luogo dove sorse la sua fiera e sventurata avversaria.



VEIO - LE MURA DALLA PARTE NORD.

(Fot. I. I. d'Arti Grafiche).

Lo scesi dall' Isola Farnese, per una via di campagna, limitata a sinistra dal monte e a destra dal profondo burrone in cui corre romoreggiando il Cremera.

È questo fiumicello che, di là a pochi passi, dopo aver dato la forza ad un piccolo e povero molino, forma la cascata nella quale qualche storico, dalla fantasia un politica, ha voluto riconoscere il luogo di supplizio, la Rupe Tarpea, dei Veienti.

Noi saltammo irrispettosamente ma non senza pericolo — fummo obbligati a la propulo sul ciglio della cascata e poveri noi se ci sdrucciolava un piede! — unatorivo sacro nella storia e ci trovammo sotto le mura di Veio. Le quali mura erano, almeno nella loro parte inferiore, esclusivamente naturali.

Volo circondata da due fiumi, il Cremera e il Fosso di Formello; col tempo i due del lamo corroso la natura tufanica del terreno, hanno scavato il loro letto

via via sempre più in basso, più nel profondo, e così ne è risultato che lo spazio di terreno compreso tra questi due fiumi diventò un altipiano isolato, avente come riparo i due fiumi e le alte loro ripe, che facevano meravigliosamente da mura. Su queste mura, naturalmente già alte, la mano industre degli Etruschi, che primi insegnarono ai Romani modi e sistemi di muratura, avrà poi innalzato dei ripari di muro artificiali e così Veio, posto su di un altipiano magnifico, ampio ed isolato, veniva ad avere una triplice difesa: i fiumi, le mura naturali e quelle artificiali.



VEIO - ESTERNO DELLA GROTTA CAMPANA. (For I. I. d'Arti Grafiche),

Raramente una città poteva essere più felicemente ubicata e la leggenda che vuole che quando Roma fu distrutta dai Galli, i Romani pensassero di andar li a rifabbricare la loro città e solo ne fossero distolti dalla voce autorevole di Furio Camillo, anche se non è vera, dimostra quanto i Romani apprezzavano la felice posizione di Veio.

Passato il Cremera io mi fermai un momento a vedere il luogo che il Dennis segna sulla sua carta come corrispondente ad una delle porte di Veio e quindi in pochi passi fummo sull'altipiano, sulle sepolte rovine di Veio. Rovine sepolte, che potrebbero, con tanta utilità di studi, essere diseppellite!

Allorquando noi passeggiamo per questi muti campi, dove solo abita il pastore vestito ancora di pelli pecorine come il suo progenitore etrusco di 25 secoli fa, nei

sofime dimenticare che quest'assonza di ogni segno di passata grandezza è roltanto apparente.

Appen, che qualche seavo è stato fatto, subito sono balzati fuori dei miracoli i qui furono trovate le dodici celonne che sotto il nome di Portico di Veio adormanti la piazza più illustre di Roma e qui fu trovata la colossale statua di l'iberio che è ora al Vaticano.

Ma gli s'avi più recenti furono fatti qui nel 1880 da chi meno noi ci saremmo aspettati: dall'imperatore del Brasile Don Pedro II. Il conte Francesco Vespignani



VEIO - INTERNO DELLA GROTTA CAMPANA.

(Fot. I. I. d'Arti Grafiche).

diresse gli scavi con una quarantina di operai, ma noi sapremo difficilmente quello che fu trovato. La mia guida dice che trovarono molla roba; vasi, oggetti, un mosaico che raffigura un elefante, cui sei uomini fanno passare un ponticello, mella roba! Che molta dovesse essere non si può dubitare quando si pensa che la mia guida stessa, con i rifiuti degli scavi che egli acquistò per poche centinaia di lire, riempì due grandi stanze di una vasta stalla, e che da quell'epoca in poi ha sempre continuato a vendere agli inglesi teste, piedi, mani, braccia e ne ha ancora una mezza stanzata piena! Bisogna aggiungere, ad onore del vero e della mia guida, che tutto quel materiale è fittile, mutilo e di un valore molto relativo.

Una delle pochissime cose dove a Veio sia rimasto il segno della mano dell'uomo e il Ponte Sodo; ma questi segni dell'opera umana sono così tenui che un osserva-

tore non diligente vi passerebbe vicino senza rilevarli. Il Ponte Sodo è una galleria scavata nel vivo sasso e fu probabilmente fatta dai Veienti onde deviare il corso di acqua che altrimenti avrebbe loro impedito di andare a piedi asciutti dalla città alla necropoli.

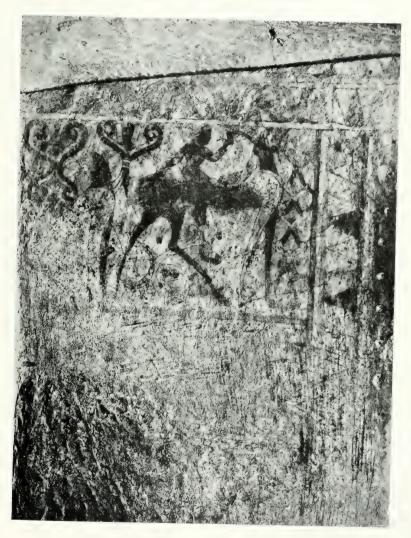

VEIO - GROTTA CAMPANA - PARTE SINISTRA.

(Fot. I. I. d'Arti Grafiche),

Il soffitto di questa galleria è scalpellato a schiena di asino: vi si vedono ancora dei fori, probabilmente di spurgo; e il luogo, contornato di alte erbe verdi, e di piante dalle foglie espanse e molli, ha un insieme così umido, così triste e tetro che Dante o Virgilio avrebbero potuto sceglierlo per l'ingresso all'Inferno. Dall'altra parte del tunnel è una sorgente d'acqua fortemente ferruginosa che deve possedere qualità al-

mento medical e che potrebbe utilmente essere sfruttata, se dei poveri sfruttati come coma all' di Isola Farnese potessero mai pensare a sfruttare qualche cosa a lor volta!

Quello però che a Veio costituisce la più grande attrattiva, quello che fa sì che la manda di quando in quando visitato da qualche touriste, e non mai dimendo to da quanti si occupano con amore ed intelligenza di storia dell'arte, è la cardin ciampann.

La Grotta Campana è una tomba etrusca che fu scoperta nel 1843 dal marchese Campana, e che ha preso il nome dal suo scopritore.

Gli Etruschi erano, come tutti sanno, un popolo che aveva uno straordinario culto per i morti: essi scavavano le loro necropoli fuori delle loro città; mettevano solitamente i loro morti su dei letti tagliati nella pietra stessa, li ornavano delle loro armi, dei loro gioielli, di tutti gli attributi che ne avevano caratterizzato la vita, posavano per terra dei vasi dipinti, dei lumi di terracotta o di bronzo, come se la vita ultraterranea dovesse continuare ad avere le medesime necessità, adornavano finalmente le tombe di fregi, di iscrizioni, di pitture.

Il loro pietoso e ricco costume era naturalmente conosciuto, e allorquando la potenza etrusca fu rapidamente cancellata dalla scena del mondo dalla rozza ma potente mano dello stato Romano, allora i primi depredatori, i primi scavatori, e i più fortunati!, dovettero essere stati certamente i legionari repubblicani. Dopo di essi ogni popolo piovuto dai più strani deserti ad inondare i dolci campi d'Italia si sarà certamente fatto un dovere di frugare ancora, nei paesi etruschi ove capitava, le tombe più in vista delle necropoli, e quando finalmente il sole della civiltà tornò, con l'umanesimo, a risplendere su di noi, allora la ricerca di queste tombe divenne anche più accurata. Pure, tanta e così immensa è la quantità di tombe con la quale gli Etruschi ridussero delle intiere montagne a qualche cosa di simile ad immensi cupi e morti alveari, che anche adesso, oggi, a degli scavatori pazienti e sagaci non riesce raro il caso di trovare qualcuna di quelle tombe che essi, nel laconismo del loro stile archeologo commerciale, chiamano tombe vergini.

Noël des Vergers nell'Etruria et les Etrusques descrive così l'impressioni provate all'apertura di una di queste tombe: « Sur leurs couches funéraires, des guerriers recouverts de leurs armures semblaient se reposer de combats qu'ils avaient livrés aux Romains ou à nos ancêtres les Gaulois. Formes, vêtements, étoffes, couleurs, furent apparents pendant quelques minutes, puis tout s'évanouit à mesure que l'air extérieur pénétrait dans la crypte, ou nos flambeaux vacillants menaçaient d'abord de s'éteindre. Ce fût une évocation du passé qui n'eut pas même la durée d'un songe et disparut comme pour nous punir de notre téméraire curiosité ».

Ora di tutto il vasto numero di tombe venuto alla luce, poche possono come importanza per la istoria della pittura arcaica rivaleggiare con questa. Veio fu presa e distrutta dai Romani nel 396 av. Cristo. Anche ammettendo che la tomba sia dell'umi stesso della caduta della città (e sarebbe strano che in tempi di così disperata bie a ufia si pensasse a tranquille cose d'arte) le pitture e i fregi che adornano queste muri cono pitture che avrebbero sempre oltre i 2300 anni. E' però opinione accreditata she la tomba sia circa del VI secolo e così queste pitture verrebbero ad avere un 1400 (mill Ma un valore tutto speciale deriva loro dal fatto che esse, nella strana curios) i mostruosa dei loro soggetti, riassumono e dànno subito un'idea gene-

rale di ciò che fu la mitologia di questo strano e misterioso popolo che fu il popolo etrusco. Mostri fantastici, sfingi, grifoni, chimere dalle ali aperte, leoni, pantere, tifoni anguipedi, ippocampi, tori barbuti, uccelli dal volto umano, gorgoni sannute e dall'orrida lingua protratta, uomini dalla coda di pesce, sileni oscenamente fallici, menadi



VEIO - GROTTA CAMPANA INTERNO.

(Fot I. I. d'Arti Grafiche)

orgiastiche e nude, ogni mista ferma di animali sordidi ed orridi. irreali e paurosi.... tale era la mitologia etrusca di cui queste antichissime fra tutte le pitture, sono un buonissimo esempio. Avvicinandomi ad esse con un lume, io fui colpito dalla strana vivezza e quasi materiale freschezza del colorito rosso delle figure.

Toccai un momento, leggermente, con l'indice, una delle figure e vidi con mia

una tinta messa giù dieci minuti fa.

tunisso sutui di permanente freschezza del colore è dato dalla straordinaria uminia della reccia e chiunque ama l'arte e si appassiona ai primi e lontani tentativi to in essa dai nostri antichissimi progenitori non può non pensare con rammarico che la disattenzione, la stupida, ma non impossibile, malvagità di un visitatore, una mano p sata o passatavi sopra da un bimbo curioso, può distruggere in tutto o in parte una delle più antiche pitture etrusche che noi conosciamo. Ottimo sarebbe, io credo, munire quelle pitture di un vetro.

Quando la tomba fu aperta nel 1843, essa conteneva sul banco di destra della prima stanza lo scheletro — che si polverizzò al contatto dell'aria — di un guerriero con pezzi del suo scudo e tutto l'elmetto ancor conservato.

Questo elmo aveva in un lato un foro che ne traversava lo spessore, e, rivoltando l'elmo, si vedeva la slabbratura interiore del colpo di lancia o di spada che aveva con molta probabilità determinata la morte del guerriero.

Egli fu forse un eroe del suo tempo, prode come Achille, tenace come Aiace, prudente come Ulisse... ma nessun Omero cantò le sue gesta e se le avesse cantate e per felicità del caso noi le avessimo ritrovate, esse sarebbero in questo momento così mute per noi come se scritte dall'abitante di un altro pianeta.

Molte cose e molto importanti ci sarebbero da dire intorno a questa tomba che per la sua alta antichità rappresenta una delle prime testimonianze dell'arte pittorica, ma purtroppo i termini assegnati al testo di questo fascicolo ci obbligano a passar oltre.

Dalla Grotta Campana io volli andare a quella che era stata un giorno la rocca veientana e che anche oggi, con singolare tenacia di tradizione, viene chiamata Piazza d'arme.

Strada facendo io vidi i resti di un columbarium, dovuto forse ad una colonia romana stabilitasi a Veio molto tempo dopo la sua rovina.

Via via si incontrano ora qualche tomba obliata, dall'ingresso occulto tra i rovi, ora i segni di un altro columbarium, ora i poveri avanzi del selciato di un'antica via.

Ad ogni momento la mia guida mi parla d'oggetti, di vasi, di musaici, di armi trovate qui; talvolta il passo risuona cupamente sul terreno erboso; pochi colpi di piccone basterebbero per metterci forse dinanzi ad un tesoro artistico racchiuso da secoli in una tomba non ancora scavata... ma nessuno dà quei colpi di piccone!

Arrivati sulla piattaforma di quella che fu, quasi con certezza, la Rocca, l'Arx di Veio, io mi fermai per prendere un po' di riposo e di cibo, e via via che le forze venivano rifocillate la mia fantasia ricorreva alla storia poetica e tragica di questa città. Vi ricordate l'episodio dei trecento Fabi?

La giovine forza di Roma, sempre in guerra ostinata con Veio, era attaccata contemperanomente dagli Equi e dai Volsci e mal poteva parare a tutti, quando un giorno in Senato si alzò il console Caeso Fabio e disse che egli prendeva su di sè e sulla sua lamiglia il carico della guerra veientana, Che Roma pensasse agli altri nemici a Vaio arrebbero pensato lui e i suoi. Così in 306 marciarono per la guerra tra le grida augurali della patria, « Mai — dice Livio — un'armata così ficcola in numero, così gannale nel fatto e nell'ammirazione dei suoi concittadini, marciò attraverso

le strade di Roma ». Tutti i Fabi furono, dopo due anni di assedio, tagliati a pezzi; solo un fanciullo si salvò, ma quel fanciullo, Q. Vibulano, fu il progenitore di Fabio Massimo. Corsero lunghi anni da quel tempo, ma l'odio romano non abbandonò mai la costante rivale e dopo trent'anni Veio fu assediato di nuovo. L'assedio durava già da otto anni quando le acque del lago Albano crebbero, di pieno estate, meraviglio-samente, ad inondar la campagna. Si mandò ad interrogare l'oracolo di Delfo per sapere che volesse dire lo strano miracolo e mentre si attendeva la risposta un sol-



VEIO -- GROTTA CAMPANA -- PRESED GEOMETRICO NESLA SECONDA STANZA DELLA TOMBA.

(Fot. I. I. d'Arti Grafiche).

dato romano sorprese e portò all'accampamento, tra le sue giovani braccia, un vecchio sacerdote etrusco.

Gli Etruschi avevano fama nell'arte aruspicina; pure quando il sacerdote etrusco ebbe detto che i Romani non avrebbero mai potuto prender Veio sino a tanto che le acque del lago Albano non fossero portate via in modo da non mescolarsi con quelle del mare, i Romani disprezzarono la profezia. Ma tornarono i legati da Delfo; riferirono la risposta; essa combinava in tutto con le parole del sacerdote etrusco.

E fu allora che fu fatto quel grande emissario del lago Albano che ancora sussiste, emissario scavato nel vivo sasso del peperino, e che ogni amatore d'arte o di storia visita in una gita ad Albano. E così le acque del lago invece che nel mare andarono a scaricarsi nel Tevere. Oramai la fede nella vittoria non mancò più ai

Romani. Visto che Veio era troppo forte per esser vinta dalle mura, essi incominciarono con disperato ardore a praticare un cunicolo che li portasse improvvisamente nel mezzo della rocca stessa di Veio. Quando tutto fu pronto e pochi celpi di piccone soltanto li separavano dall'impiantito della rocca, fu dato, per distornare l'attenzione



VEIO - TOMBA ETRUSCA.

(Fot. I. I. d'Arti Grafiche).

dei V ientani, l'assalto alle mura e mentre si combatteva tutt'all'ingiro della città i Romani sbucarono, improvvisi e terribili, nella rocca.

« Così fu la fine di Veio; la città più ricca che portasse nome etrusco e che anche nolla sua rovina mostrò tutta la sua grandezza perchè assediata per dieci « estati e dioci inverni, dopo aver cagionato più danno di quel che ne avesse rice-

« vuto, da ultimo — urgendo il suo fato — per arte e non per forza, fu espugnata ».

Tale l'elogio che nel V libro delle sue storie le fa Livio.

Il Nibby, l'Holstenius, il Gell, il Dennis, tutti hanno ricercato e discusso intorno a questo cunicolo. Se il cunicolo fu realmente fatto, e la natura della pietra — nenfro — si adatterebbe, esso è ora certamente ostruito dalle frane, ricoperto dalla vegetazione, e solo una ricerca paziente e laboriosa potrebbe dare speranze di risultati.

Io visitai altre tombe tutte egualmente importanti per l'archeologo, specialmente



VIIIO INGRESSO DI UNA TOMBA.

quella che vien detta Tomba grande a Casalotto, ma di un interesse generale troppo relativo perchè io mi fermi a parlarne qui.

Era la sera quando mi avviai a partire e dagli *sgriazzi*, curiose piccole cupolette di terra aperte alla sommità, dei Panteon in miniatura, sporgevano fuori i musi teneri, curiosi dei capretti che aspettavano le madri. A poca distanza di là io non potei trattenermi dall'osservare una delle più piccole scene della vita animale, ma anche delle più significative e toccanti che mi sia stato dato vedere.

Morta, uccisa forse dal tallone di un ragazzo che l'aveva sorpresa, giaceva sul terreno erboso un piccolo topo femmina.

I due topolini avevano ritrovato il cadavere ancor caldo della madre e si erano attaccati alle sue mammelle. Anche morta la povera madre faceva il suo officio.

.

La cesa vi sembra leziosa? Allora non siete poeti, anzi non avete poesia nel-

Intorno ad un soggetto meno poetico di questo, intorno al nido di un topo di auto dell'arat e. Reberts Burns las creato una delle liriche più toccanti della letteratura inglese:

- Questo plee do mucchio di foglie e di stopple Vera costato un ben lungo rosicchiare!

Tu vedevi i campi ignudi e desolati
e il rigido inverno affrettarsi
e qui caldo, riparato dal soffio,
pensavi abitare,
quando, crac! il crudel vomero è passato
attraverso la tua casa.

La critica storica si è specialmente accanita su tutta la poesia episodica della guerra contro Veio. Si è portato il numero dei 300 Fabi a 5000; poi parvero troppi e il numero fu ridotto; nell'episodio stesso della strage dei Fabi si è voluto cercare un sincronismo specioso con le battaglie delle Termopili, dimenticando che la tradizione riferisce l'episodio romano al 477 e quello greco al 480; nel racconto del cunicolo si è voluto trovare una medesima base affatto leggendaria paragonandola all'altro col quale si dice avessero i Romani preso Fidene nel 435.

Ma che cosa, cominciando col distruggere molte volte sè stessa, non ha distrutto la critica storica?

Quello che spero che la critica sterica non si proverà a distruggere è la distruzione di Veio, perchè davvero mai città fu più distrutta di questa.

# IL LAGO DI BRACCIANO.

## ANGUILLARA.

Da Veio era mia intenzione andare all'antica città etrusca di Sutri dove io sapeva che avrei trovato ruderi e monumenti di alta importanza artistica.

Ma il lago di Bracciano con i suoi paesetti a specchio della conca tranquilla sorridevano tanto nella mia memoria che io risolsi di non lasciarli fuori del mio itinerario. Però cade accorciare il lungo cammino io mi servii, più borghesemente che archeologicamente, del treno.

Da Veio ritornai dunque all'Isola Farnese, di là alla Storta e dalla Storta io presi il treno della linea Roma-Viterbo, e scesi alla fermata delle Crocicchie.

Là, a qualche passo, è un povero gruppo di quelle capanne che servono ancora in tente parte del L zio come abitazione di pastori e contadini. Ve ne sono alcune dalla



mulea non fabbricavano abitazioni di tipo differente da questo. Il cuore di un buon italiano che abbia visto a 500 m. da Piazza del Popolo le abitazioni dei cavernicoli deve battere di gioia vedendo queste capanne, perchè esse rappresentano di già un bel cammino sulla via della civilizzazione. Ancora qualche secolo e poi i cavernicoli di fuori Porta del Popolo si saranno costruiti delle capanne così, e questi abitanti delle Crocicchie saranno passati all'architettura in legno. Poi si passerà a quella in



ANGUILLARA - RUDERE DI UN'ANTIGA VILLA ROMANA, POI CONVENTO DI S. STEFANO.
(Fot. I. I. d'Arti Grafiche).

Dalle Crocicchie, io mi incamminai verso il piccolo paese dell'Anguillara. Era l'aprile e lo scenario uniforme, grandioso, della vasta e solenne campagna romana, non ra morrotto che da qualche volo di cornacchie, quando tutto ad un tratto, dinanzi ai miei occhi meravigliati, si levò lo spettacolo improvviso, e quasi pauroso, di un morro che solo, quadrato, sembrava alzare al ciclo le sue mutili membra rossagne. Questo rudero, che fuori dalla campagna romana, formerebbe la curiosa e celebre attrattiva di tutti i turisti, è qui quasi completamente ignorato. Non se ne trova nopuro il nome sulla guida del Baedeker e l'Abbate, nella sua Guida della Provincia di Roma, ne dà appena un cenno.

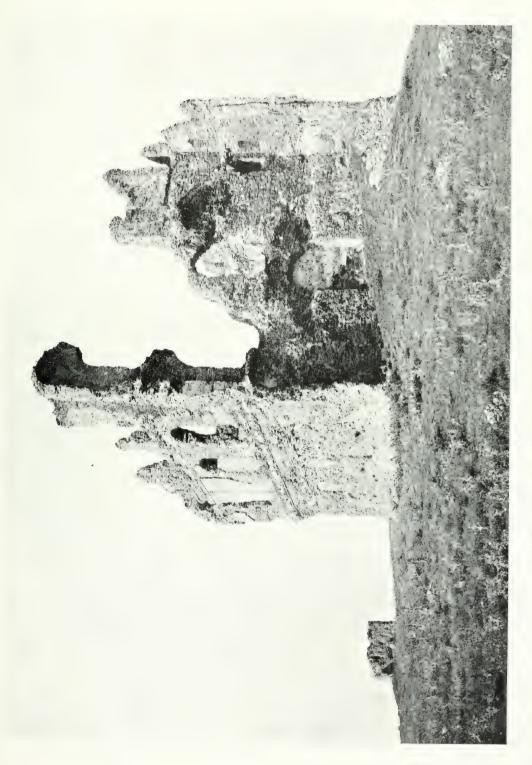

dognatie che presentiamo ai lettori serviranno, più che le mie parole, a formare un'idea della sua solitaria grandiosità.

Moli interno, appoggiata alla spergenza di un arco abbattuto, era una lunga scala a piole, a montai e di lassù osservai attentamente il rudero. Apparteneva chiaramente il tro epoche multo distanti l'una dall'altra. La prima romana, la seconda medioevale, la terza, relativamente moderna, più recente.

Quando tornai a Roma il mio primo pensiero fu di fare qualche ricerca, ma non fui troppo fortunato. Si tratta di una villa romana del I secolo dopo Cristo, la quale



ANGUILLARA — PARFICOLARE DELLE MURA DI S. STEFANO.

(Fot. I, I. d'Arti Grafiche).

fu poi nell'ottavo secolo ridotta ad uso di convento col nome di Santo Stefano da un ordine di frati detto degli « Umiliati ». Il convento fu distrutto e l'ordine soppresso da S. Pio V. perchè durante il tempo in cui Pio V era stato vescovo a Sutri e Nepi, gli *Umiliati*, forse per fare onore al loro nome!, gli si erano ribellati.

Il rudero porta anche segni evidenti di ulteriori adattamenti dovuti ad epoca molto posteriore, forse del XIV o XV secolo.

Da queste mura di Santo Stefano all'antica città di Anguillara non ci sono che un paio di chilometri.

\* \*

8 Anguillara derivi il suo nome dal numero straordinario delle grosse e anche In più grasse anguille del lago di Bracciano nelle cui acque si specchia, o più probabilmente dalla linea della costa del lago che forma in quel punto un angolo rientrante su cui sorgeva una villa detta Angularia Sabazia, è questione che porterebbe troppo lontano; comunque sia, la storia di questo paese vive tutta nel Medio-Evo ed è indissolubilmente congiunta a quella della forte, potente e prepotente famiglia An-



ANGUILLARA — UN LATO DELLE MURA DI S. STEFANO. (Fot, I. I. d'Arti Grafiche).

guillara, la quale portava appunto nella sua arma temuta due anguille, incrociate e rigide come due spade. Anguillara è in paragone degli altri paesi della provincia romana assai pulita e si presenta, anche internamente, assai bene.

Ma il merito di ciò è dovuto forse più alla vicinanza immediata del lago, che ne permette con poca spesa la fognatura e lo spurgo, che ad una speciale attività degli abitanti.

de gui molle l'impressione è buena.

qualitata de la cattedrale, di una della gradinata mettente alla cattedrale, di una dimi parti il paese che è posto a pendio del monte; il commercio delle anguille e delle enormi trote del lago (enormi, ma non squisite) frutta assai bene e qui si possono trovare osterie un po' meno ugoline che in tanti altri paesi o borghi circonvicini. Una cosa che non mi era mai accaduto di vedere altrove e che merita la pena di esser accumata come un bell'esempio di umana dissociabilità è questa: percorrendo talvolte le vie di Anguillara ci si abbatte a vedere due, tre, quattro o più case, fabbricate l'una



ANGUILLARA - MURA DI S. STEFANO - INTERNO.

(Fot. I. I. d'Arti Grafiche).

così vicina all'altra che i muri vengono a formare un vicolo di settantacinque cent., e anche meno, di larghezza. Sotto questo rapporto Anguillara può vantarsi di avere le vie più anguste del mondo, solamente esse hanno il difetto del proprio pregio perchè non sono viabili. Una persona ben formata e in buona salute non potrebbe avventurarsi là dentro perchè basterebbe il più minimo e meno sensibile dei movimenti sismici (e bisogna ricordarsi che Anguillara è fabbricata in un piccolo promontorio vulcanico del vulcanico lago di Bracciano per determinare un'ostruzione certamente più seria di qualsiasi consorella parlamentare!

Come e perche mai, io pensavo tra me, sarà venuto in mente a qualcuno di fabbricare delle case tanto vicine? Allora potevano attaccarle addirittura ed avrebbero rispar-

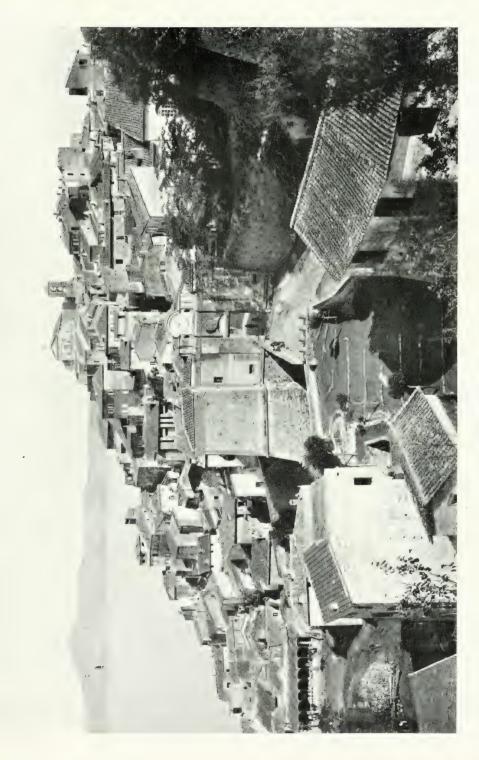

miato un muro! — E già mi compiacevo della mia perspicacia quando il calzolaio che mi compianta venne a disilludirmi dicondomi: — Le hanno fatte così vicine perchè la parte di l'Anguillara, non è milto e dall'altra parte capirà che nessuno che aveva naturili già una casa voleva prestarsi a dare gratis il muro e l'appoggio a quello che veniva dopo.

- Per bacco, ma il 1º poteva farsi pagare dal 2º!

— Eh! ma capirà che il 2º vedendo che al 1º oramai non costava nulla il dar l'appoggio del muro non voleva pagare!...



ANGUILLARA - LA PORTA.

(Fot. I. I. d'Arti Grafiche).

— Ottimamente, Biagio! E se tutte le cose del mondo andassero come questa credi che si marcerebb meglio, ma meglio assai! — E ora conducimi a vedere l'emissario.

L'emissario, che col nome di Arrone porta al mare le acque del lago di Bracciano travi "sinulo la pianura di Maccarese, celebre nei fasti della Dea Diana ma anche della De lubbre, e a pochi passi dal paese. Vi si accede per un sentiero acquitrinoso, erò so, e clamitoso di rane saltellanti. Prima di giungervi s'incontra una chiusa di legno fatta dai pescatori dove mi dicono che talvolta ci si siano prese sino a 5 quintali d'ampili, pur g'orno e queste anguille sono così grasse e — per quelli cui piacciano l — e quistose che Dante avrebbe potuto paragonarle a quelle del lago prossimo e più grande di Bolsena.

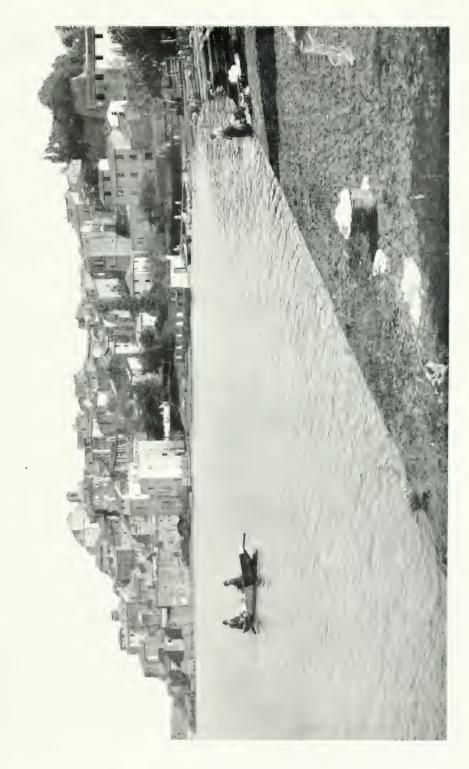



ANGUILLARA CON VEDUTA DEL LAGO.

(Fot. I. I. d'Arti Grafiche).

Un'iscrizione su di un frontone posto all'entrata dell'emissario ricorda l'opera fattavi da Pio VI.

Le acque del lago di Bracciano sono disgraziatamente congiunte con la storia dell'acquedotto che di qui, raccogliendo varie sorgenti di polle del territorio, Traiano fece costruire per aggiungere un'altra vena di acqua salubre che andasse ad arricchire ancor più Roma, già di acquedotti così ricca. Ai tempi di Belisario Roma arrivò a contare 14 acquedotti — Appia, Anio Vetus, Marcia, Tepula, Iulia, Alsietina, Virgo, Claudia, Anio Novus, Aqua Augusta, Traiana, Antoniniana (Caracalla), Alessandrina, Ioria — oggi ne conta quattro: quello dell'acqua di Trevi, quello dell'acqua Felice, quello dell'acqua Paola, il quale ha preso il nome da Paolo V che lo riparò e riattivò, e quello dell'acqua Marcia.

Questo acquedotto fu dunque costruito per la 1ª volta da Traiano, ma allora esso non ruccigüeva che le polle sorgenti dal monte di Rocca Romana, dalle terre di Bassiano, Oriolo ed Anguillara, e l'acqua era pura ed ottima.

Ma nel secolo VIII, e precisamente nel 775, papa Adriano I — l'accanito nemio, del long bardo re Desiderio e l'astuto amico di Carlo Magno — pensò di riattivaro que sto acquedotto rimasto come tutti gli altri, meno uno!, ostruito e ridonare un po di acque al popolo assetato di Roma. Si era oramai arrivati al punto che anche il pozzo di San Pietro e il bagno dei pellegrini, che si adoperava per la Pasqua,



ANGUILLARA VEDUTA DA LEVANTE.

(Fot. I. I. d'Arti Grafiche).

dovevano essere alimentati a forza di botti trasportate a gran fatica! <sup>1</sup>. Fu forse per la prima volta allora che per accrescere la quantità di acqua se ne immise nell'acquedotto anche una certa quantità del lago e l'acqua divenne così impura e pericolosamente potabile.

Tale è rimasta anche oggi nonostante tutte le successive riparazioni.

Ma il sole bruciava, ed io pensai che era oramai tempo di andare a visitare quello che forma l'attrattiva più grande del luogo: il Castello dei Conti Anguillara, i fieri parenti degli Orsini.

La famiglia Anguillara è una di quelle che, come le sue contemporanee dei Prefetti di Vico, degli Orsini, dei Savelli, dei Colonna, dei Frangipani, illumina di una luce sanguigna e fosca un lungo tratto della storia medioevale di Roma.

Il più celebre degli Anguillara — celebre per fama infame! — fu il conte Everso.

Durante il pontificato di Enea Silvio Piccolomini, che fu papa Pio II nel 1458, questo conte Everso si era via via impadronito delle terre che avevano appartenuto

<sup>1.</sup> I cuppellari, donde venne il nome dell'ancora esistente via delle Coppelle, erano degli uomini che con dei barili — cuppelle — andavano sino ai luoghi, spesso lontani, dove gli acquedotti rovinati versavano acqua formando dei veri laghetti e là empivano i loro recipienti e portavano — a schiena di asino — l'acqua a Roma.



ANGUILLARA - LA STRADA PRINCIPALE.

(Fot, I. I. d'Arti Grafiche).

alla casa dei Prefetti di Vico. Fu anzi in questa fiera famiglia ghibellina, di origine forse germanica, quella in cui durò sino al 1435 il titolo ereditario di *prefetto* che era il pallido riflesso di quella podestà imperiale romana il cui ultimo avanzo si era già spento nel 1198.

In questo territorio il conte Everso taglieggiava, saccheggiava, rubava, imprigionava, uccideva.... e batteva moneta falsa. Era completo, insomma, Ma fermiamoci un momento su questa figura. Tanta fantasia di romanzieri, tante muse di poeti romantici si sono ispirate a questi tipi di conti o baroni medioevali che non dispiacerà forse al lettore vederne qualcuno nella realtà della storia, specialmente quando questi sia — come è ora il caso col conte Everso — proprio un tipo della razza.

Raccontare la sua vita per disteso ci condurrebbe però oltre i termini a noi prescritti; riassumere gli avvenimenti è come ridurre una tragedia, vasta e passionale, ad una fredda enumerazione di fatti, sicchè io credo che il meglio che qui si presa fare sia di ripetere il giudizio che del conte Everso — morto, ben inteso! — dava un contemporaneo, il Cardinal di Pavia.

Treccio, quale lo traduco fedelmente dal grosso ma esprimente latino quattrocentrale: Everso, capostipite della sua famiglia, dominava a tempo nostro Anguillara ed era un disprezzatore di uomini, di santi e di Dio.

« Per tutto il tratto che va da Viterbo a Roma infestava le strade con assidui

latrocinî non perdonando a nessuna qualità di uomini, di sesso, di età. Intento solo al rubare, aggrediva i miseri viaggiatori che da ogni parte del mondo venendo a questi nostri santuari erano — dopo tanto spazio di terra percorso — costretti a far naufragio sotto i nostri occhi e quasi in porto. Venivano spegliati, uccisi, tratti in disperata servitù. Raramente i nostri occhi erano risparmiati da orribili spettacoli, raramente il pontefice, uscendo in pubblico, mancava di esser seguito dai lamenti degli oppressi: — e chi mostrava la sua nudità, e chi le contusioni e le lividure dei colpi; e chi piangeva le ferite e la morte dei parenti. — Fu il più celebre e più infame del nostro tempo.

« Non aveva alcuna religione, nessun rispetto di Dio o degli uomini; i giorni festivi e solenni disprezzava tutti ugualmente ed anche di Domenica costringeva i suoi miseri sudditi a lavorare per lui, dicendo che siccome la domenica era il giorno del Signore, a lui era dovuta, che era il loro Signore, Non voleva che nessuno fosse salvo dalle sue libidini e con impeto ferale venivano portati alle sue voglie: sempre apparecchiando col terrore quello che la impudica mente desiava. Spesso mentre la sposa veniva condotta allo sposo fu presa da lui e dovè prima sopportare il connubio della sua oscenità.

« ....Di nessuno desiderò o il campo o il bove o l'asino che non estorcesse con ingiuria . . . . ».

Insomma se Alessandro Manzoni avesse posto la scena del suo romanzo invece



ANGUILLARA — VEDUTA DI DUE STRADE.

(Fot. I. I. d'Ari Grafiche).

che in Lombardia nel Lazio, e sul lago dell'Anguillara invece che su quello di Lecco, avrebbe trovato qui uno stupendo tipo d'Innominato storico.

Morto lui, i due nipoti furono soprafatti dall'ira del papa; le loro rocche furono di Napole me Orsini. Federigo d'Urbino, il cardinale Fortiguerra, e in esse si truvarono enormi ricchezze ammassate, poveri prigionieri languenti da anni ed anni, come sepolti vivi negli occulti carceri dei castelli e si trovarono anche tutti gli strumenti atti a batter moneta falsa.



ANGUILLARA - L'EMISSARIO DEL LAGO.

(Fot. I. I. d'Arti Grafiche).

Di questa famiglia della quale ora mi accingevo a visitare il castello maggiore, restano memorie e ruderi in molti dintorni di Roma ed in Roma stessa rimane in Trocevere quel palazzo con quella torre che dal loro nome si chiama appunto Anguillara.

Entrai nel castello: la mia aspettativa non fu delusa.

Torrioni inutili cui l'edera si arrampica con forti e torte braccia vellose, mura nel ali pessore pessono trovare area delle intiere camere, e sotterranei e prigioni orride.

Que un vocchio castello, dal quale si gode pure una vista così lieta del ridente lago, le chie est la ricordare subito la trepida edicina di Catullo a Sirmione, appartiene



ANGUILLARA — CASTLLIO ORSINI.

(Fot. I. I. d'Arti Grafiche).



ANGUILLARA - PARIE INTERNA DEL CASTELLO. Fet. I. I. d'Arri Grafici e

oll e sa napoletana dei Doria di Fboli e ne è affittuario un vecchio e vegeto medico abruzzese che vive là tranquillo e buono, con la famiglia affettuosa.

Ma esso servi di triste prigione sino a tempi relativamente recenti ed alcune provero sarticoni, alcuni di quei graffiti murali con i quali i prigionieri non mancano



ANGUILLARA - CATTEDRALE - MADONNA DELLA TORRE.

(Fot. I. I. d'Arti Grafiche).

mai di divertire l'ozio doloros) del carcere, datano da duecento anni e meno ancora.

« Nicola Cortellini fui carcerato per una rosa 1751 » — « Pasquale Moscatelli fui carcerato il 5 novembre l'anno 1779 »....

E via vio che si osserva si vede che queste mura sono tutte un graffito di dolore, Recente perchè le iscrizioni più antiche venivano mano a mano cancellate ad ogni imbiancatura di calce. La mia guida mi mostrò un forno dove dicono bruciassero i cadaveri dei prigionieri onde nessuno li rivedesse, poi un angusto foro nell'interno di un muro che dicono comunichi con la strada romana e servisse di via di salvezza ai castellani



ANGUILLARY - CASTELLO ORSINI - LA ROCCA. (Fot. I. I. d'Arti Grafiche).

in caso disperato ed il condotto per il quale buttavano il pane e calavano l'acqua ai prigionieri.

Questo castello avrebbe senza dubbio eccitato la cupa fantasia di Mrs. Anna Ward Radcliffe, ma visitando luoghi così e ripensando che gli uomini furono in tempi, relativamente vicini, così stupidamente vili da sopportare tali esosi padroni, si perde quella po' di fiducia che nell'orgoglio e nella dignità umana si potrebbe ancora avere.

Il la conversazione intelligente e gentile del dottore e della sua famiglia in luma desinare fatto in faccia al sorriso del lago, sotto il pergolato di un'osteria, in mesa lo spirito e lo stomaco a posto ed io partii allegramente per Trevignano inggiando il lago, dimenticando gli Anguillara e gli Orsini che Biagio, la mia guida, continuava e chiamare « I boiaccia!... ».

# TREVIGNANO.

E' un povero paese di circa ottocento abitanti, che sorge su di una balza basaltica sul luogo dove era forse un giorno l'Etrusco Sabate, la città che la leggenda popolare dice sepolta nel fondo del lago a cui dette il nome di Sabatinus.

Trevignano è ancora dominato, come da un fantastico uccellaccio da preda accoccolato sulla cima di una roccia, dal diruto castello degli Orsini. Questo castello non ha nulla a che fare, come grandiosità, con la mole gigantesca dell'immane castello che dal vicino paese di Bracciano invade della sua ombra pesante le acque del lago; pure, tal qual è, mutilo, ruinato e ruinoso, con la sua rocca eretta ancora verso il ciclo come una minaccia, esso dà meglio l'idea della forza e della prepotenza dei suoi selvaggi signori che tutto il largo ed enorme castello di Bracciano. In quella picco-



TREVIGNANO - MURA DELLA ROCCA ORSINI.

(Fot. I. I. d'Arti Grafiche).







(1.010 4. 4. 4. 4. 10.11)

Lo condensato il carattere. Nella letta che nel 1503 si svolse, con la termonali un uragano, tra gli Orsini e Cesare Borgia, coadiuvato ed assistito dal de un paire papa Alessandro VI, questo castello fu preso e smantellato insieme malli ultri. Dinanzi a Cesare Bergia che, con un colpo da maestro di ogni tradi-



TREVIGNANO - RUDERI DEL CASTELLO ORSINI.

(Fot. I. I. d'Arti Grafiche).

mento avera in Sinigaglia attirato nel suo palazzo e spento i suoi nemici e che ora marciare trionante su Roma per congiungersi al padre, fuggivano sbigottiti i Vitelli, i Legimmed egli a Castel della Pieve faceva mettere, in un momento di malumore, a morte i due tristi prigionieri che portava con sè: il Gravina e Paolo Orsini.

Quali puntuno morale dovette essere l'Italia allora, se si pensa che Nicolò Ma-



TREMGNANO - CAPANNE SULLA VIA DI BRAGGIANO. (Fot. I. I. d'Arti Grafiche).



TREVIGNANO - CASE RUSTICHE AL PORTO. (Fot. I. I. d'Arti Grafiche).

chiavelli incontrava e conosceva in quel tempo questo Cesare Borgia, che doveva poi assurgere nella sua mente a tipo ideale di principe!

E ai 24 d'aprile del 1503 Alessandro VI e Cesare Borgia, venuti all'Anguillara



TREVIGNANO — CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA — AFFRESCO.

(Fot. I. I. d'Arti Grafiche).

per visitarvi i castelli conquistati agli Orsini, saranno certamente arrivati anche a Trevignano.

Tote mesi prima, in Castel Sant'Angelo, era morto di veleno il cardinale Orsini; la flylla del papa, Lucrezia, era stata lasciata in Vaticano come vicariessa, i beni dei Colonna, dei Savelli, dei Caetani, dei baroni di Poiano e di Magonza e degli Estoutuvilla uruna stati contiscati: Nepi, Palestrina, Paliano, Rignano, erano dati in feudo



TREVIGNANO -- CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA -- TRANSITO DELLA VERGINI.

(Fot. I. I. d'Arti Grafiche).



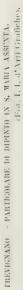



TREVIGNAMO - CHIESA DI SANTA WARIA ASSUNTA -- TRUTTICO BIZANTINO.

(Fot, I. I. d'Alti Gradehed.

ad un bambino, Giovanni Borgia, nato al papa dalla Giulia Farnese, e Roma era così piena di spavento, di delitti e di ira che molti l'abbandonarono impauriti.

Ma passiamo sopra a questa fosca storia.

Ora Trevignano è povero, ma calmo; e come segno del carattere tragico del suo passato non gli rimane che questo castellaccio ruinato e la bella chiesa di Santa Maria Assunta, dove sono dei buoni affreschi di scuola di Raffaello, ma che disgra-



TREVIGNANO — CHIESA DI SAVIA MARIA ASSENTA — PARTICOLARE DELL'AFFRESCO : IL TRANSITO DELLA VERGIM.

(Fot. I. I. d'Arti Grafiche).

ziatamente ha delle crepe enormi nelle volte e minaccia un giorno o l'altro di rinnovare su i fedeli qualche gesta Borgiana.

# VICARELLO.

Se il nome di Vicarello viene da *Vicus Aurelius* allora queste rovine sarebbero dell'epoca di quegli Antonini che nel II sec. di Cristo adottarono in onore del pio imperatore, Titus Aurelius Fulvius Antoninus, il nome di lui.

Poche e sparse rovine, esse hanno però, come tutte le costruzioni romane, il loro indelebile carattere di grandiosità.



VICARELLO - VIALE DELL' ISTITUTO GERMANICO. (Fot. I. I. d'Arti Grafiche).



VICARELLO - INGRESSO DI VILLA GRANDE.

(Fot. I. I. d'Arti Grafiche).



puro in servivano nel Medio-livo anche di abitazione e pare che nella mini invita il scolo XIV apparteness ro ai monaci di San Gregorio. E' possibilissimo: da i primi monaci che cominciarono a venire a Roma nel III sec. in poi, il munico in tale che spesso i muri malsicuri, della vecchia città non dovevano più bastare.

Il monachesimo fu una specie di filossera che invase a quel tempo lo spirito amuno ci uno spettacelo bene strano dovevano presentare le vie di Roma nei primi uni del secolo V quando i figli dei censoli, dei patrizi, dei senatori romani, non



VICARELLO - VIGNA GRANDE - RUDERI DEL BAGNO ROMANO,

(Fot. I. I. d'Arti Grafiche).

arrossirono più di mostrarsi per le vie di Roma con la testa rasa e il corpo imbacuccato nella lana della tonaca, sì che San Girolamo potè finalmente dire: « Ai tempi nostri Roma presenta uno spettacolo non mai veduto dal mondo in tempi anteriori. Altra volta pochi cristiani si contavano tra i sapienti, tra i potenti, tra i patriz: oggidi invece molti uomini illustri per potenza, per sapienza, per nobiltà di sangue, si numerano tra i monaci ».

Ma Vicarello è celebre a Roma e nei dintorni per i suoi bagni di acqua minerale. I risultati dei quali sembrano essere realmente efficaci in tutte le manifestazioni dell' cica urica. Sono le acque Aureliane, da identificarsi con le Aquae Apolinares





VICARELLO - VIGNA GRANDE - AVAMA DI BAGNO ROMANO. (Fot. I, I, d'Ara Grafiche)



VICAREALO BUDERI DEI BAGNI.



VICARELLO - RUDERI DI UN BAGNO ROMANO.

(Fot. I. I. d'Arti Grafiche).



VICARELLO = STABILIMENTO TERMALE. (Fot. I. I. d'Arti Grafiche).

Il la oro generatico più importante che la Roma imperiale ci abbia trasmesso.

I avorando per il nuovo stabilimento, si trovarono nel grande bacino innumerevoli per il luovo stabilimento, si trovarono nel grande bacino innumerevoli per il luovo stabilimento, si trovarono nel grande bacino innumerevoli per il luovo stabilimento, si trovarono nel grande bacino innumerevoli per il luovo stabilimento, si trovarono nel grande bacino innumerevoli per il luovo stabilimento, si trovarono nel grande bacino innumerevoli per il luovo stabilimento, si trovarono nel grande bacino innumerevoli per il luovo stabilimento, si trovarono nel grande bacino innumerevoli per il luovo stabilimento, si trovarono nel grande bacino innumerevoli per il luovo stabilimento, si trovarono nel grande bacino innumerevoli per il luovo stabilimento, si trovarono nel grande bacino innumerevoli per il luovo stabilimento, si trovarono nel grande bacino innumerevoli per il luovo stabilimento, si trovarono nel grande bacino innumerevoli per il luovo stabilimento del l

In questi dintorni i luoghi sono bellissimi: fi presso è una villa splendida i cui pini dalla chi ma nuotante nell'aria sono abitati da pavoni superbi ma stonati come un e ro teatrale italiano; più oltre è lo stabilimento enologico del principe Odescalchi che vi tiene anche dei cavalli da corsa e oltre ancora e finalmente è Bracciano.



BRACCIANO -- IL LAGO.

# BRACCIANO.

Bracciano è il più grande dei quattro paesi che si specchiano nelle acque del lago; ma io credo che raramente si trovi un forestiero che si occupi di visitarlo. L'anorme maniero degli Orsini, che il Gregorovius chiama nei Wanderjahre in Italien e cronaca granitica dei terribili tempi feudali », occupa tanto la visione materiale e morale del passeggero, che il paese sembra, dopo una visita al castello, un povero mucchietto di case senza alcuna importanza.

i. 1 ... 1 ... 1 ... 1/2. circa m. 2000, rappresentano il più cospicuo trovamento del nostro secolo. Come parte della stipe era una bella serie di vasi d'argento, tra i quali insigni quattro bicchieri contenenti il catalogo di tutte le stazioni di posta tra Cadice e Roma. La stipe scoperta nel 1852 passò al Museo Kircheriano di Roma.



BRACCIANO - PANORAMA.



BRACCIANO CASTELLO ORSINI — LA TORRE DELLA TORTURA. (Fot. I. 1. d'Arti Grafiche).

mi i si Praccian è uno doi pochi paesi della provincia di Roma che offini i sun il un corto benessere materiale ed anche una certa attività di commercio. Vi sono due ferriere, molte botteghe, buone e grandi trattorie, caffè, ed il commercio in un il vi giunsi s'era una fiera di bestiame che trasformava una delle sue piazze erbose in una vasta marea nitrente, mugghiante, ragliante e urlante.



 $\label{eq:castello} \text{$\operatorname{gastello}$ ossim $\leftarrow$ Veolty Dally Via Principath bill Pausi.}$  (For I. Lat'Arti Grafche).

Ma il castello enorme, pentagonale, turrito ai lati, scuro, largo, mmenso, gittava la un ombra su tutto, uomini e cose, ed anch'io abbandonai fiera, paese e comitiva, per ri ormi subito a visitarlo. Non so se la mia opinione sarà divisa da qualcuno che le grandami abbia presente il celebre Castel del Monte che Federigo II fece innalzare la laglia: ma appena la mia cavalcatura, sbucando da un besco di scope, si









avanzò sui monti che cingono il lago, e la grande mole del castello Orsini si presentò ai miei occhi, subito la mia mente corse al castello del potente e fiero ribelle di Gregorio IX, il triste accenditore di roghi.

Un volume varrebbe appena a descrivere minutamente tutte le lotte, le guerre, le selvaggie e strane avventure di cui questo castello fu scena e testimone; noi non diamo qui che i titoli degli avvenimenti.

Gli Orsini vennero in possesso del fondo di Bracciano lentamente; esso apparteneva prima alla famiglia dei Prefetti di Vico, di origine probabilmente germanica e quella in cui vedemmo che si era mantenuto sino al secolo XII una larva dell'antica dignità senatoriale romana. Gli Orsini non se ne resero padroni che verso la metà del XV sec, ed abitarono da principio nella rocca che i Prefetti di Vico avevano già innalzato nel luogo stesso dove ora sorge il castello, rocca della quale anche oggi si vedono gli avanzi incastrati nel castello medesimo.

Questo fu cominciato a costruire verso il 1470 da Napoleone Orsini, uomo che viene descritto dal Sansovino come « di « sommo splendore, grato ad ogniuno et « honorato da tutti. Come signore di « incomparabile fortuna, non cedeva pun« to alle grandezze et alle magnificenze « dei principi segnalati pei suoi tempi « conciossia che con sontuoso apparato « di edificii in Roma et in Bracciano « et di giardini et di altri ornamenti, de' « quali sommamenti si dilettava, prece- « deva tutti gli altri baroni della nobiltà « romana ».

Ma lo splendido signore non vide la fine del suo superbo maniero, che fu condotto a termine dal figlio Gentile Virginio Orsini, il quale superò forse in ricchezza e fasto anche la fama del padre. Quando gli fu conferito il supremo comando delle milizie aragonesi — 5 settembre 1459 — Virginio Orsini dette una festa in Bracciano della quale devesi essere parlato per più di una generazione e chi sa se facendo amicizia con qualche vecchio del paese non se ne senta, per tradizione, parlare ancora.



BRAGGIANO CASIELLO PARTICOLALE DELL'AFFRESCO DE AMOMAZZO ROMANO.

(Fot. I. I. d'Arti Grafiche).

Il diarista Stefano Infessura, nel suo latino molto maccheronico, ne parla così: « Eadem die vigesima septima octobri 1489 Virgineus Orsini coepit sceptrum ut capitaneus regis Ferdinandi et die sequenti fecit monstram omnium suorum comilitonum, dictumque fuit fuisse quatordecim squatras ita pulchras et divites et ornatas sicut unquam alibi visae fuerunt, cum vestibus, auratis, argentatis, et cum palliis,

mederunt ».

Bisogna dire che, quando ci si mettevano, le cose — tanto in bene che in male — le sapevano fare!



BRACCIANO - CASTELLO LOGGIA NEL CORTILE.

(Fot, I. I. d'Ar i Grafiche).

Allorche Carlo VIII scese in Italia fu ospitato qui, in castello di Bracciano, nel dicembre del 1444; ma oramai era al pontificato Alessandro VI Borgia e nessun che fosse ricco e potente era più sicuro.

L'Orsini in scomunicato; le sue terre e gli altri suoi castelli, come Trevignano, presi e sa chegginti; si che la guerra si ridusse tutta attorno a questo castello dove egli si rinchiuse.



BRACCIANO - LA CUCINA DEL CASTELLO.

(Fot. I. I. d'Arti Gratiche).



BRACCIANO CORTILE DEL CASTELLO.

(Fot. I. I. d'Arti Grafiche).



BRACCIANO CASTELLO SALA DEL TRITTICO.

Fot, I. I. d'Arti Grafiche).



 ${\tt BRACCIANO} = {\tt CASTELLO} = {\tt SALA} | {\tt DELL'IMPRESA}.$ 

(Fot. I. I. d'Arti Grafiche).



BRACCIANO - CASTELLO SALA DI RICEVIMENIO. (Fot. I. I. d'Artl Gratiche).



BRAGGIANO - GASHILLO SALA ROSSA.

(Fot. I. I. d'Arti Grafiche).

In mossatur disperato, dato dai borg'ani, perirono duecento persone, ma il castello resistette. Era un osso duro, Non lo presero allora, nè mai; e i Borgia passarono; come passa la tempesta, la guerra, la peste.

Paolo Giordano Orsini sposò quella Isabella de' Medici che doveva poi marri sirangolita da lui nel castello di Cerreto in Toscana. Qui in questo castello di Braviano di sono due ritratti di Isabella Orsini e guardandoli non mi poteva uscir dalla mente l'immagine della stanza che nel castello di Cerreto accennano come quella della morte di lei. Dicono che attorno al cuscino avessero posto un laccio di



ERALGIANO — CASTELLO — SALA DELL'IMPRESA — AFFRESCO DEGLI ZUGCARI.

(Fot. I. I. d'Arti Grafiche).

seta il cui capo venne tirato, per un foro praticato nel soffitto — che ancora mostrano — al momento opportuno. Sarà vero? In fatto di delitti quei tempi danno dei punti all'imaginazione.

Gli affreschi di Taddeo e Federigo Zuccari che ancora si ammirano in questo castello furono in gran parte fatti in onore della bella, giovine, e — pare — infedele sposa di Paolo Giordano.

Quando nel 1584 venne, ospite a Bracciano, Marcantonio Colonna, il vincitore glorios della porte. l'Orsini trattenne a lungo nel suo castello lui e 400 uomini della sua corte. L'enorme cucina, che si ammira appena si entra dalla porta di servizio, si spiega così e facilmente!



BRACCIANO — CASTELLO — SALA DELL'IMPRESA — AFFRESCO DEGLI ZUCCARI. (Fot. I. I. d'Arti Grafiche).



BRACCIANO — CASTELLO — SALA DELL'IMPRESA — AFFRESCO DEGLI ZUGARI.

(Fot. I. I. d'Arti Grafiche).



 $\texttt{BRACCIANO} \leftarrow \texttt{CASTELLO} \leftarrow \texttt{SOFFITTO} \texttt{DELVA} \texttt{SALV} \texttt{MUZIALE} \texttt{(ZUCCARD)}.$ 

(Fot. I. I. d'Arti Grafiche).



BRACCIANO — CASTELLO — SOFFITTO DELLA SECONDA SALA.

(Fot. I. I. d'Arti Grafiche).

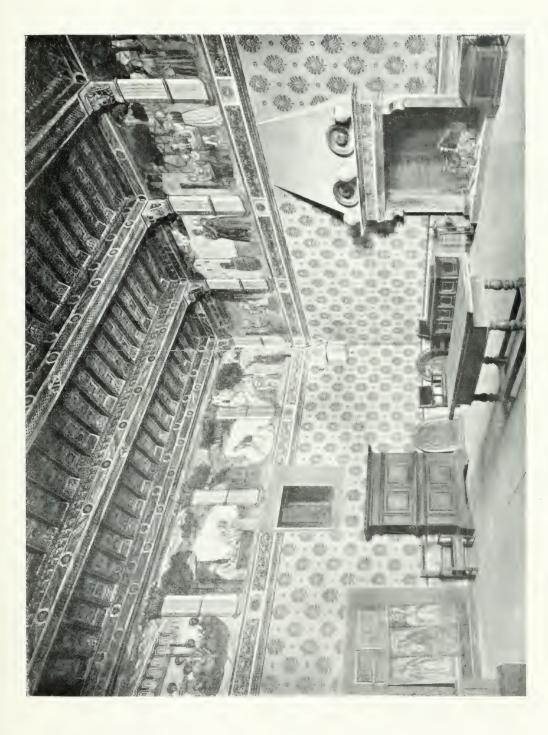





BRONZINO LA FAMIGLIA WEDIGI — QUADRO GIÀ NEL GASTELLO DI BRACCIANO (Fot. I. I. d'Arti Grafiche).

BRACCIANO - GANTELLO - RITRATTO DI INMBELLA ORSINI, NTBILE. (Fot. I. I. d'Arri Grafebe).

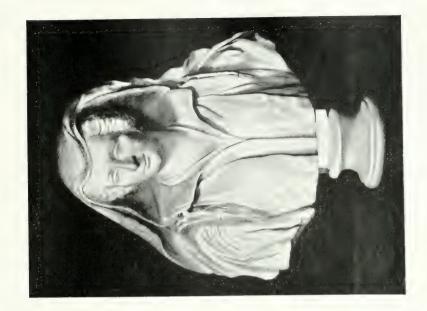

BRAGANNO - GASHLIJO - ISABELLA OBSINI. Got, I. I. d'Arri Grafichoj.



BEAGIANO GASIFILO BUSIO DEL CARD, OBSIM, (Fod. I. I. d'Arti Graffelle),







 $\texttt{ERAGGIAM} = \texttt{CASHALIO} \leftarrow \texttt{ELTIO} \cdot \texttt{SIGRIAMO} \cdot \texttt{PARTICLARIO}, \qquad \texttt{Tet} \cdot \texttt{T} \cdot \texttt{T} \cdot \texttt{sCAM} \cdot \texttt{Graficlario}$ 



BRACCIANO — CASTELIO — PORTACATINO IN LLEGO BATHLIO.

(Fot. I. I. d'Arti Grafiche).



BAGGIANO - CASIELLO - BRACIERE IN FURROBATTUTO. (Fot. I. I. d'Arti Grafiche.)



BRAGGIANO - CASTELLO - DUE CASSOM.

(Fot. I. I. d'Arti Grafiche).



##ACCIANO - AS 1-1 - INDINOCHIATORO IN LEGNO.
(Fot. I. I. d'Arti Grafiche).

Ma un tale splendore, continuato per delle generazioni, è esiziale per l'asse di qualsiasi patrimonio e sostanza.

La fortuna degli Orsini cominciò rapidamente a decadere.

Quando la loro forza e ricchezza precipitarono, Don Livio Odescalchi, nipote di papa Innocenzo XI, acquistò nel 1696 il feudo e il castello. Nel 1803 lo comperò il nabab di Roma a quel tempo: il Torlonia. Ma gli Odescalchi si riserbarono nel contratto il ius redimendi, il diritto di ricompera; e lo ricomprarono infatti nel 1848 ed ora esso appartiene a Don Baldassarre Odescalchi, duca di Bracciano.

Internamente il Castello non mantiene le promesse della sua enorme mole. Manca ad esso quello che forma la più acuta suggestività di un antico maniero: i mobili del tempo. Gli antichi mobili degli Orsini furono venduti, dispersi, passati in eredità e così quelli dei primi Odescalchi; talchè adesso il castello è arredato di mobili che — nonostante la loro grandiosità — sanno di raccogliticcio e si trovano là fuori di posto come uno di noi si troverebbe in un' adunanza composta di uomini che si chiamassero Vico, Anguillara, Savelli, Vitelleschi, Orsini, Borgia.

# CAPRANICA DI SUTRI.

Così è chiamata, per distinguerla dall'altra presso Palestrina; e — a differenza di molti altri paesi della provincia romana — Capranica, situata com'è a 370 m. sulle falde del gruppo dei Cimini, gode di un clima sano e fresco. Ha poi acque acidule ferruginose stupende, un latte di capra del quale non ricordo il più leggero e piacevole ed un monumento del quale non ricordo il più strano.

Io passeggiavo per la chiesa di San Francesco, in cui sono pure alcune pitture assai buone, quando il mio cicerone, una di quelle persone nelle quali sembra ancor vivere tutta la naturale gentilezza ospitaliera del sangue latino, mi fece passare dietro



CAPRAMCA - PANORAMA.

(Fot. I. I. d'Arti Grafiche).

I I a maggiore e il grande monumento marmoreo dei conti fratelli Anguillara si drizzò, vicino, massiccio, improvviso, dinanzi ai miei occhi.

Non potei trattenere un moto di meraviglia.

In vita mia io non avevo mai veduto un così strano monumento; infantile, potente, rozzo e raffinato ad un tempo.

I due guerrieri giacciono l'uno a lato dell'altro, vestiti delle loro armature, con la spada tra le mani coperte delle monopole scagliose e ferree; le giovini e forti teste poggiate agli elmi riversi che fanno da cuscini.



CAPRANICA — LE GROTTE.

(Fot. I. I. d'Arti Grafiche).

Bizzarria od ingenuità di tecnica che sia, lo scultore avendo posto il monumento nel senso crizzontale della parete e volendo far vedere allo spettatore entrambi i guerricri nel medesimo tempo, si è trovato nella necessità di dare una forte inclinazione al piano superiore del monumento su cui sono posti i guerricri, altrimenti lo spettatore non avrebbe, da terra, potuto vedere che il primo di essi.

Da questa stranezza di posa, da questa irrealità di posizione (due corpi non potrebbero stare, nemmeno merti, su di un piano così inclinato senza ruzzolare) ne deriva come un inaspettato senso di vita. Si direbbe che quella immobilità dei due fieri fratelli non fosso che una delle loro finzioni di guerra e che essi dovessero ad un tratto levarsi nel loro completo assetto di battaglia, terribili ed aspri come giovani leoni.





CAPRANICA - VIA DI SOTTO LE MURA.

(Fot. I. I. d'Arti Grafiche).

Una iscrizione in caratteri gotici, che io ricopio qui nella sua esatta e curiosa forma, dice:

Olim qua genuit simili de semine mater

Corpora Francisci petra haec clauditque Nicola.

Clarus uterque armis et uterque anguillifer heros.

quorum animi sacro inuguntur in ethere nexu.

Terrea sidereo spernentes climata celo.

wiit autem miles egergius comes tranciscus anno domini 1406 die XII mensis Augusti,

et inclitus miles comes Nicolaus anno domini 1408 die XXVI mensis iulii.

Questi due giovani guerrieri morivano dunque a poca distanza l'uno dall'altro in quell'inizio del XV sec, che fu una delle epoche più tempestose che la navicella di S. Pietro e lo stato ecclesiastico attraversassero mai.

A tale era ridotta la Chiesa in quel tempo che Gregorio XII per sostenere le richieste sempre incalzanti di Paolo Orsini, il suo braccio destro e temporale, era costretto ad impegnare a banchieri fiorentini la mitra e vendere una parte della Biblioteria; lo sala parte della Biblioteria; lo sala parte della Chregorio XII dilaniava il mondo; all'elezione di Alesande V la Chiesa ebbe tre papi e Nicola di Clemange, il segretario della corte Avignonese, poteva con ogni ragione scrivere il suo libro « De ruina Ecclesiae ».

Ma chi, più particolarmente, furono questi due giovani guerrieri, e chi è l'autore dello strano monumento?

Nicola e Francesco — gemelli, come dice l'iscrizione — furono nel 1º decennio del secolo XV i soli che portassero il nome di Conti di Anguillara e di entrambi noi sappiamo ben poco nonostante un accurato studio fatto da una dotta collega, la signorina Vittorina Sora <sup>1</sup>. Quello di cui ad ogni modo sappiamo qualche cosa di più è di Francesco.

E' un semplice aneddoto, ma serve a sollevare un poco il velo misterioso che il tempo ha tessuto sopra queste figure, e serve sopratutto a farci vedere come questi guerrieri vestiti di ferro, e che la nostra immaginazione giovanile circondò di tanta poesia, fossero purtroppo uomini come tutti gli altri e come noi schiavi delle necessità e degli interessi materiali della vita!

Nell'Archivio Vaticano (Arch, Vat, arm, XXXIV. cod. I, C, XII. A.) esiste un codice dal quale si rileva che Francesco Anguillara ebbe una lunga disputa con Ladislao, re di Napoli. Pare che essendo Francesco al campo de' Fiorentini e del Duca di Milano avesse sotto i suoi ordini Gurello Garafa, marescalco del reame di Sicilia, e un tal Nofrio Pesce, E pare anche che questi due passassero ad un tratto al campo nemico portandosi via la somma di seimila fiorini d'oro. Per quei tempi, era una

1. VIITORINA SORA, I Conti di Anguilloro, delle loro origini al MCCCCLXV. Roma, Società Romana di Storia Patria.



CAPRANICA - PORTA DEL CASTELLO ANGUILLARA.

(Fot. I. I. d'Arti Grafiche).

#### ITALLA ARTISTICA

16 1. como, Francesco Auguillara ne fu indignatissimo e, di qui, da Capranica, scrisse il 5 decembre del 1397 una lettera a re Ladislao di Napoli, del quale i due ladri e traditori eran sudditi, perchè il re obbligasse i due a rendere il mal tolto.

Re Ladislao rispose invitando alla concordia, ma l'ira e la rabbia di Francesco



CAPRANICA — CHIESA DI S. FRANCESCO — PARIE CENTRALE DEL MONUMENTO AI CONTI ANGUILLARA.

Anguillara dovettero invece divampare quando seppe che il marescalco Gurello Garafa negava di essere mai stato sotto i suoi ordini e lo sfidava a comparire in contradditorio dinanzi a re Ladislao, nel gennaio successivo del 1398.

Il conte Francesco ricusò di aderire. Il termine, se mai, doveva esser fissato da lui e non dall'accusato! E rispondeva al re dicendo, con un'ira che trapela anche





GAPRANICA — GHIBSA DI S. FRANCESCO — PARTE STPERIÇIRE BEL MONIBANTO AL CONTI ANGTILLARA. (FOL. I. d'Arti Grafiche).

GAPRANICA - CHESA 16 S. PRANCESO MONTAUNIO ALCONII ANGTELARA.

Fot. I. I. d'Ard Grafiche).

muravoro I mero 77a della frase italiana: « Ceme io frima te scripse te taccio certo che no una io de vodere la tine per onne medo che a tal tacto se convenga ».

Come finì la questione? Non lo sappiamo, e forse non lo sapremo mai, come nierte s'appiamo dell'altro fratello gemello. Nicola. Nati insieme, quasi insieme morirono, insieme furono sepsiti e ad entrambi fu eretto questo monumento, da un rude, are tizzante scultore. Del quale, se pure noi non possiamo stabilire con certezza



GAPRANICA -- CHIESA DI S. FRANCESCO — S. ANTONIO (AFFRESCO).

(Fot. I, I, d'Arti Grafiche).

il nome, possiamo però emettere un'ipotesi che soddisfi assai da vicino la nostra curiosità.

Ogni amatore di storia patria sa che un triste silenzio di arte si era venuto facendo a Roma, nel 1360. Roma, abbandonata dalla corte papale che le preferì la piccola città di Madonna Laura, era dilaniata dalle lotte dei suoi baroni, dai tumulti delle fazioni, ed il fiore dell'arte languiva.

All'inizio del '100, tra gli scultori che in Roma producevano, si affaccia mastro-

Paolo Romano, e noi troviamo, segnati del suo nome, due monumenti che hanno una strana rassomiglianza di fattura con questo dei fratelli Anguillara.

Sono il monumento a Bartolomeo Carafa nella chiesa di Santa Maria del Priorato, e quello del cardinale Stefanelli in Santa Maria di Trastevere, in Roma.



CAPRANICA — CHILSA DELLA VADONNA DEL PIANO.

(Fot. I. I. d'Arti Grafiche).

Tutti questi monumenti hanno una certa aria di famiglia: la medesima disposizione degli stemmi; l'iscrizione chiusa tra le tortili colonnette, e più ancora una grande somiglianza nel fare pesante e grossolano, ma non privo di grandiosità.

Il Venturi, nella sua splendida storia della Scultura del Quattrocento, attribuisce questo monumento dei fratelli Anguillara a Paolo Romano ed io non credo che sa rebbe facile trovar buone ragioni per invalidare l'opinione del Maestro.

Uscendo dalla chiesa, a pochi passi di lì, sulla piazza, io mi fermai dinanzi alla pormo dell' spodde ed un'altra op ra d'arte di alta importanza attirava subito il mio spando.

Meravigliosa terra è davvero questa Italia ed io che commisi, come tanti del mio empo, l'orrore di viaggiere per gli altri paesi d'Europa prima che per il mio, ora



CAPRAMICA — CHIU.SA DI S. MARIA — TABERNACOLO. (For. I. I. d'Arti Grafiche).

che all'errore ho cominciato a rimediare sento di giorno in giorno crescere la mia ammirazione per questa patria che dalle cime gelide delle Alpi sino all'estreme ed infuorate punto della Calabria e della Sicilia sembra vivere tutta in un'atmosfera vibrante di miracoli d'arte.

La luncita dell'arco dell'ospedale a Capranica è uno di questi miracoli. E' un bassorillavo in marmo rappresentante un tralcio di vite tra le cui volute sono scolpite con un lavoro primitivo, geniale e grottesco ad un tempo le più strane e più fantastiche liquire due la bizzarra immaginazione di un artista possa inventare.



GAPRANICA — CHIESA DELLA MADONNA DEL PIANO — NASCHA DELLA MADONNA (ZEGLARI).

(Fot. I. I. d'Arti Grafiche).



GAPRANICA - CHIESA DELLA MADONNA DEL PIANO - MORTE DELLA MADONNA (AUGGARI).

(Fot, I. I. d'Arti Grafiche).

#### ITALIA ARTISTICA

Sono Lamie dal seno nudo e nudo il corpo e l'orribile volto dal becco di uccello, munitar di acuminati denti, e il capo non piumato ma stranamente capelluto: mu annin, nuni e deformi, dal capo bovino e il muso di zannuto cinghiale; uccelli muni come uomini, che hanno il capo di uomo, e questo capo porta una mitra da cui escono il tralcio di vite e dei fiori; sono cavalli figurati di profilo la cui testa di hone, baffuto come un uomo, è poi volta di prospetto; asini e grappoli d'uva; e donne in attitudine calma e mesta; e tutto è un caos quale mai mi era stato dato vedere di simile.



CAPRAMICA - CHIESA DELLE GRAZIE,

(Fot, I. I. d'Arti Grafiche).

E tutto ciò, questo mondo terrestre ed ultraterraneo — fantastico e pauroso —, è chiuso nel breve spazio di una mezza lunetta di un metro e venticinque di diametro, circa.

Mai il Medio-Evo con il suo rimbarbarimento di tecnica, con la sua immaginazione le sca ed eccitata fu rappresentato meglio che nell'opera di questo ignoto scultore.

M termiamoci un momento ad indagare un poco lo spirito e l'epoca di questa rappresentazione, di questo fregio.

A quale epoca ed a quale soggetto lo riporteremo noi dunque? Ecco: — giudicando [10] rappresentazioni bestiarie di questa decorazione ed in modo speciale delle Lamie - [10] ligni spiriti notturni cui si attribuiva il maleficio di suggere il sangue

dei fanciulli — rappresentazioni che, nella forma e carattere stessi, si ritrovano nel chiostro di Sant'Orso ad Aosta, nel tabernacolo della chiesa di San Clemente a Casauria, nel chiostro di Monreale, in un musaico scoperto nel pavimento della Cattedrale a Pesaro (uccelli pennuti a testa umana e berretto a corno) — noi siamo indotti ad attribuire la decorazione di questa lunetta al secolo XII.

Ove però si osservi che le foglie sono arrotate negli speroni, accartocciate, arricciate, allora l'opera si potrebbe riferire anche al principio del XIII secolo.



CAPRANICA - CASA MONTENERO.

(Fot. I. I. d'Arti Grafiche).

Il concetto poi della decorazione stessa è un concetto spesso ripetuto nell'età romanica.

I vizi, i demoni, si aggirano davanti alla cattedrale o alla chiesa per impedire al peccatore il lavacro, per difendere — con i serpi, i leoni, le belve — la preda dell'Inferno, per iscatenarsi contro gli esseri che tendano alla purificazione dell'anima.

Riassumendo diremo che la lunetta del Nosocomio di Capranica è una rappresentazione demoniaca, di stile romanico, della fine del XII secolo.

Di là io mi recai alla Madonna del Piano, chiesa appartenente a dei preti irlandesi, per vedervi certi affreschi che la mia cortese guida mi indicò come affreschi dello Zuccari.

Se questi affreschi non sono, come ho visto accennato in qualche guida, dello-

scita di Maria Vergine, è splendido di soavità di colorito e bontà di disegno.

de gione si prova riposando l'occhio su questa felice facilità di tecnica, su questa armunha di colore e di segno, su questa serena maestria dell'arte, dopo aver occupato



CAPRAMICA - PORTA DEL NOSOCOMIO.

(Fot. I. I. d'Arti Grafiche).

a lungo l'occhio sulle potenti, ma triste e rozze, produzioni del selvaggio Medio-Evo. E' come un grande sospiro di sollievo che vi sfugge dal petto!

Ma il tempo stringeva, e Sutri — che era la meta ultima ma più importante del mio breve viaggio — era ancora da vedere.

lo non colli però partire da Capranica senza recarmi alla casa che dicono abitasse Francesco Petrarca quando fu qui ospite d'Orso Anguillara,

Guardando quella povera casetta, che pure dovette essere un giorno una delle migliori del paese, è impossibile che la mente non ricorra ai tempi ruinosi del Medio-Evo quando Roma era abbandonata dai papi per la sede di Avignone e quando era straziata dalle lotte di quelle famiglie principesche dei Colonna, dei Caetani, degli Orsini, degli Anguillara, che furono l'orgoglio e l'infamia del loro tempo.

La residenza del Petrarca a Capranica, presso Orso dell'Anguillara, è fedelmente storica. Il Petrarca era posseduto dal desiderio di veder Roma; Roma era la città dei



CAPRAMICA - ARCHITRAVE DEL NOSOCOMIO.

(Fot. I. I. d'Arti Grafiche).

suoi sogni ed egli aveva già da Avignone, il 21 dicembre 1334, scritta una lettera a Iacopo di Lombes dicendo:

- « E' appena credibile quant'io mi strugga di vedere quella città quantunque ab-
- « bandonata sia e ridotta non altro che l'ombra dell'antica Roma. Parmi sentire ciò « che Seneca sentiva, allorchè scriveva a Lucilio dalla Villa di Scipione l'Africano, e
- c reputava ventura grandissima la sua di aver veduto il luogo dove quel celebre uomo
- « visse in esilio e lasciò le ceneri negate alla patria. Se così sentì uno Spagnuolo, che
- « non credi che senta io, italiano? Nè per me si tratta della villa di Linterno, ma
- « della città di Roma, cui nessun'altra fu nè sarà mai pari ».

lango desiderio fu soddisfatto ed egli, scortato dal conte Orso di Anguillan, — en uno i tempi in cui il contadino arava portando con sè la lancia e la spada e i pastori pascevano le pecore solo in parecchi ed armati sino ai denti — entrò finalmente il 14 gennaio 1337 nella ruinata città partita. Ma quella città aveva un

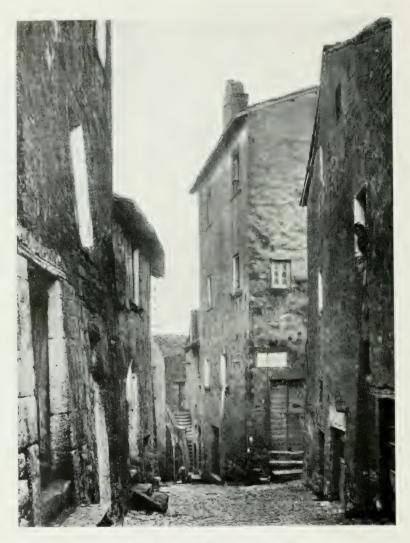

CAPRANICA - CASA DOVE ALLOGGIO IL PETRARCA. (Fot. I. I. d'Arti Grafiche),

nome che pronunziato suonava come se fosse stato squillato all'unisono da tutte le trombe d'orgento della fama . . . . quella città si chiamava *Roma*, e in quella Roma, lui — Francesco Petrarca — con su le spalle il manto regale donatogli da Roberto di Napoli, tra dedici paggi vestiti di scarlatto, tra il plauso unanime del senato, del clero, della nobiltà, del popolo, il giorno di Pasqua del 1341, doveva essere coronato

in Campidoglio dalle mani stesse del suo ospite di Capranica, il conte Orso di Anguillara. E forse con occhi lucidi di pianto, confuso tra la folla, lo guardava, più ammirato di tutti, un giovinetto che si chiamava Cola di Rienzi. Ahimè! la sorte del poeta doveva essere — per rarità di caso — più lieta di quella del tribuno. Dopo il suo incoronamento il Petrarca continuò a viver lieto ammirato e felice nella Transalpina solitudo incundissima, ma quanti casi fortunosi passò il povero notaio! Pure chi avrebbe mai detto a quell'ignoto figlio di un taverniere della Regola, che un



PONTE SULLA VIA DI SUTRI-

(Fot. I. I. d'Arti Grafiche).

giorno anch'egli sarebbe stato incoronato in Campidoglio, con sei diademi, alla presenza dei legati delle repubbliche italiane, di tutto il clero e il popolo di Roma? Ma la Rupe Tarpea era vicina, e Cola fuggito nella solitudine biennale della fredda e boscosa Maiella si rifugiò poi a Praga, in terre così remote a quel tempo, e poi di là fu spedito prigioniero ad Avignone dove l'anima gentile del poeta si commosse dinanzi a tanta vicenda di casi ed il Petrarca fu il solo, o certo tra i pochi, che levasse la voce e adoperasse la penna in difesa di Cola di Rienzi. (Populo romano. Sine titulo. Ep.).

Così, con questa visione di serena umanistica, io salutai Capranica.



SUTRI - PANORAMA.

(Fot. I. I. d'Arti Grafiche).

## SUTRI.

Da Capranica a Sutri il cammino è facile e breve; più facile ancora quando si fa, come me, sdraiati su di un piccolo, vecchio, sgangherato, ma comodo calesse, guidate da un modesto automedonte cui forse la lingua caina dei colleghi o il malumore di qualche frettoleso cliente mise il nomignolo automobilistico, ma ironico, di *Benzina*.

Ad ogni modo, fosse la bellezza della campagna che qui sembra cominciare a sollevarsi dal vasto letargo in cui giace nell'agro romano, fossero le imagini e le memorie di questo vecchio territorio che mi accompagnavano come un ronzio d'insetti, io arrivai a Sutri tanto presto che la mia gita mi parve coonestare l'espressione latima a ire Sutrium ».

I latini dicevano « *ire Sutrium* » per indicare la facilità di un'impresa ed alludevano con ciò al fatto che Sutri, divenuta amica dei Romani, era stata un giorno assilità » prisa dai suoi antichi conterranci, gli Etruschi. I prigionieri, in lunga e triste tenria, venivano portati in ischiavitù quando Furio Camillo li incontrò. Memore dell'amicizi che Sutri aveva sempre avuto a Roma, liberò i prigionieri, dette l'assalto alla città, l'occupò, le restituì prigionieri e libertà.

Così Sutri in un giorno fu presa due volte, e così venne il proverbio ire Sutrium...

proverbio che ora mi ritornava in mente mentre Benzina, messo di buon umore da certi bicchieri di vino, che il tacere è bello, correva disperatamente per la via maestra facendo schizzare i sassi, scappare i ragazzi, urlare le donne e abbaiare i cani.

Sutri meriterebbe da sola un lungo studio, tanto è il materiale etrusco, romano e medioevale che la piccola città chiude nella breve cerchia delle sue mura antiche e dirute, tanta è la poesia che le viene dalle sue tombe antichissime, dalla storia e leggende medioevali, dalla meraviglia del suo piccolo ma ben conservato anfiteatro, coronato di lecci e di querci. Situata sopra uno scoglio formato dall'incontro dei due centri vulcanici dei Sabatini e Cimini, isolata dai due rivi di Promonte e Rivo Rotto, essa è una delle pochissime città etrusche che sembra non aver subito una interruzione storica. Ma come città etrusca la sua storia comincia per noi con la sua caduta, cioè con la conquista romana. Essa, e la vicina Nepi, venivano chiamate le porte di Etruria e sopra una delle sue porte è questa iscrizione:

Sutrium Etruria claustra — urbs socia remanis — celonia conjuncta Iulia; così come su di un'altra si legge: A Pelasgiis Sutrium conditur.

Sarebbe difficile provare la verità di questa seconda iscrizione, ma certo Sutri è di un'alta antichità e la leggenda che fa nascere qui Ponzio Pilato, lo scettico « procurator Caesaris » di cui si mostra ancora la casa, e il Conte Orlando, il fantasioso Pa-



SUTRI - PORTA ROMANA.



SUTRI — PORTA VEGGIIIA. (Fot, I, I, d'Arti Grafiche).



S THE CASA DE PHATO E DECLE MALSTRE IN PLAZZA S. FRANCESCO. (Fot. I. I. d'Arti Grafiche).

SIJBI - GASA GAPOTOMBI. (Fot. L. L. d'Arti Grafiche).



SUTH — GASA BEL POÉLA AMÉLILARIA. (For. I. I. d'Arrif Grafiche).

ladim di cui si accenna ancera la grotta dove venne alla luce, servono a dare a quella pice in scura, dimenticata città, uno strano sapore di leggenda e di mistero.

Senso di leggenda e mistero che una visita alla città aumenta invece di dissiquare. Mai lo avevo vedato una evocazione più completa e significante del patos cri-



SUTRI - PIAZZA DELLA ROCCA.

(Fot. I. I. d'Arti Grafiche).

stiano come entrando in queste chiese sotterrance di Sutri, ora sepolte sotto il pavimento di altre, ora albergate nell'adattamento strano e tenebroso di antiche tombe etrusche.

La Cripta di S. M. Assunta è un bell'esempio del genere; sembra in essa sia tutto raccolto lo spirito dell'antica religione cristiana; triste e misterioso. Le colonne che la sorreggono sono scompagnate, ma tutte di stile romanico.



SUTRE - PIAZZA VILLORIO I MANUELE.

Fet. I. L. Arri Gralefie .



NI FRI — RUDERI DELL'ANTICO BORGO.

(Fot. I. I. d'Arti Grafiche).

### ITALIA ARTISTICA

los geno a questo proposito, dimenticare che se Sutri fu la porta dell'Etruria. Il para di cir chiudeva i limiti dell'antica potenza etrusca, essa fu anche la porta dei Longobardi, e la storia di questa piccola città si riconnette con un fatto di una grande importanza: con la prima donazione di dominio temporale che un re facesse



S TRI - CAMPANILE DEL DUOMO E PORTA VEGGINA.

Fot. I. I. d'Arti Grafiche).

mui alla Chiesa; la donazione cioè di Sutri fatta nel 727 da Liutprando, re dei Longobardi, a papa Gregorio II.

Da questi cripta romanica noi risalimmo nella Cattedrale, dove più ancora del bel mi este antico che ricopre il pavimento mi colpi lo strazio fatto a delle bellissime colonne uniche che la stupida insipienza di qualche imbianchino improvvisatosi architetto ha ricoperto della più volgare intonacatura a falso marmo che mai mi sia stato dato vedere. E quante volte mi è occorso, girando per le chiese d'Italia, ed anche in questo mio ultimo giro, assistere a spettacoli consimili! spettacoli che fanno dubitare di ogni resto di sentimento artistico nel popolo italiano!

Uscendo di lì, io passeggiai a lungo per Sutri, ed osservando le sue case, i suoi antichi edifizi, convenni in gran parte con quello che il Dennis dice quando afferma

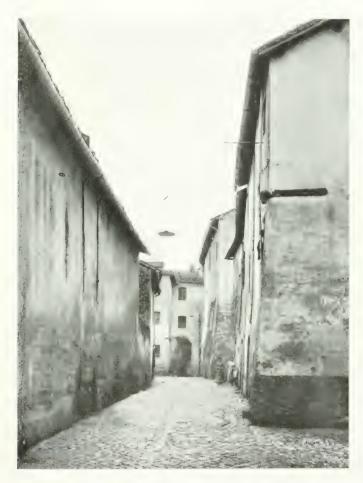

SURI MADI PORTA MOROM L. TESTA DI MULO. (Fot. I. I. d'Arti Grafiche).

che molte delle pietre che formano anche oggi l'attuale Sutri debbono essere state tagliate da mani etrusche.

Come carattere generale odierno, Sutri offre ben poco di importante; tutta la sua attrattiva è nel passato.

Essa ha il solito carattere di tutte queste decadute città dell'Etruria meridionale che si sono ritrovate in cenci da mendicanti e, come brandelli, loro pendono addosso i resti delle loro vesti regali, rappresentati o da una chiesa dagli affreschi dovuti ad



SUIRI PALAZZO COMUNALE — SFINGE.
(Fot. I. I. d'Arti Grafiche).

un glorioso pennello del rinascimento, o a qualche miracolo di architettura, od a qualche opera di insigne scalpello o a qualche rivelazione improvvisa e grandiosa del mondo antico.

Ciò nonostante la vita a Sutri è ben lungi dall'essere addormita come in alcune città che io vidi e dove il passo del visitatore risuona nel silenzio suscitando la curiosità dei pochi abitanti; Sutri è relativamente pulita, ha un ospedale, un seminario, una lunga via, che la divide in due parti, assai larga, una bella piazza con una fontana nuova ed anche un mulino elettrico!



SUBI MUNICIPIO SALA CAPITOLABLE

Fot. I. I. d'Arti Grafiche).



 ${\rm SURE} \ \, \sim \ \, 0.89 {\rm EDALC} \ \, {\rm EMULINO} \ \, {\rm ELLITRICO}.$ 

(Fot. I. I. d'Arti Grafiche).



SUBRE - MURA E PORTA DELLO PIAZZE.

Fet. L.L. PAri Gradeles

la ll Sutri di eggi non occupa che una parte dell'antico; un'altra era occupata dalle rupo dove adesso è la splendida villa Savorelli e l'altra ancora si stendeva, durante il Medio-Evo, nella valle dove ancora si drizzano pochi e poveri ruderi.

Fu per recarmi alla villa Savorelli, presso la quale si apre l'anfiteatro che forma



SCHRI - CALIFEDRALE - PETTURA BIZANTINA.

(Fot. I. I. d'Arti Grafiche).

la più grande curiosità archeologica di Sutri, che io passai per la porta detta « Porta Vecchia ». Questa presenta tre modi di costruzione differenti: l'etrusco, il romano e il medioevale. E' sull'arco medioevale che è l'arme di Sutri; Saturno a cavallo che reca in mano un luscio di spighe. Poichè è da Saturno che i Sutrini fanno derivare il nome della loro città, nome che in etrusco fu, secondo l'opinione più comune, *Sutrinas*, o



SUTRI DUOMO.



SUTRE - DUOMO - LA CREPEA.

Fot. I. I. d'Arti Grafiche).

Suthrina. Delle cinque porte che Sutri conserva ancora, solamente tre sono crelute il crigine primitiva, e se così è. Sutri avrebbe allora avuto il numero preciso di porte che il rituale etrusco prescriveva alla città.

Sceso, e traversata la piccola valle, prima di salire al poggio Savorelli io vidi ai piedi dell'alto e scosceso dirupo delle irregolari finestre praticate nel tufo.



SUTRI -- DUOMO -- ALTARE DEL SEC. XVI.

(Fot. I. I. d'Arti Grafiche).

Sono le finestre della chiesa della Madenna del Parto, certo una delle più strane di tutta la cristianità. Alle falde di questo monte gli Etruschi praticavano le loro tombe; se ne incontrano dappertutto, ampie come caverne, spogliate — s' intende — di egni suppellettile, rovinate, deturpate dal tempo e dagli uomini. Molte di esse servone ora di porcile, di stalla, di stabbio, dopo aver forse servito anche da sepoltura romana e cristiana, e attraverso a qualcuna io vidi, dall'altra parte del monte, passare l'acqua del riume che chiamano. La Mela, E' un'acqua sudicia, nerastra, limacciosa,



SUTRI - GROTTE DELLA MOLA.

(Fot. I. I. d'Arti Grafiche).



SURI — AVANZI BELLA CHUESA DI S. 1031CNALA.

For. I. I. PA: Granche .



SUTRI - ROCCE TUFONICHE E SEMINARIO.

(Fot, I. I. d'Arti Grafiche).



SUTRE — CASALE FRANCOGGE — LE MURA.

(Fot. I. I. d'Arti Grafiche).



che talvolta, per scoli o filtrature di terreni forse ricchi di ocra gialla, si colora bizzarramente, ma tristamente, e scorre, con un giuoco di ombre paurose, tra il borracino e le erbe larghe, verdi, villose, di quelle, che qui più che altrove, possono chiamarsi da vero

Eppure chissà con quanta affettuosa e disinteressata pietà saranno state costruite, adornate, dipinte, arricchite di suppellettile preziosa dai nostri lontani ed obliati progenitori!

Queste, in cui io mi accingevo ad entrare adesso, sono state relativamente più fortunate; esse non hanno fatto che cambiare la forma del culto e della divozione e da tombe etrusche sono diventate chiesa cristiana.



SUIRI -- SARCOFAGO IN PIAZZA S. FRANCESCO.

Ma quale chiesa! scavata, adattata tra queste tombe di tufo, umida, sotterranea, essa ha più della catacomba che della basilica, cui pure potrebbe, per la sua forma, essere ascritta.

Tale qual è il suo pregio consiste appunto nella sua originalità e nella sua alta antichità, che può andare dal VI al IX secolo av. Cristo.

Il Dennis racconta che quando egli venne a Sutri (1842-47) un giovine pittore stava ripercando in quella chiesa della Madonna del Parto l'affresco dell'altar maggiore. Il giovine piurre si ofiri di far da Cicerone all'archeolego straniero e gli mostrò lì nella die sa, dietro la sagrestia, una porta chiusa che disse mettere alle catacombe di Sutri. Aggiunse esser fama che queste catacombe comunicassero con quelle di Roma, di Nepi, di Ostia.



SUBIL — L'AMEGO BORGO.

Fot, I. I. d'Arri Grafielle,



SUBH - MURA DELL'ANTICO BORGO.

(Fot. I. I. d'Arti Grafiche).



SCHRI - TOMBE ETRUSCHE A PONTE FOGLIETTA.

Fot. I. I. d'Arti Grafiche).



S TRI - COLUMBARIUM SOPRA ALLA MOLA.

For, I. I. d'Arti Grafiche).



SUTRI CHIESA DELLA WALONA DEL PARTO - ESTENO.

Hot. I. I. CArri Crafello.



SUBH = CHRESA BELLA MAROAMA BELL PARTO = INTERNO. Fig. 1.1. startic conduction

leggendaria e misteriosa porta.

Le catacombe di Sutri sono oltre a mezzo chilometro dalla città, prendono il nome da S. Giovenale, chiesa che un tempo sorgeva li presso, non hanno nulla che fare con la Madonna del Parto, nè comunicano, come vien detto, con quelle di Nepi.

Uscendo dalla basilica io mi fermai ad osservare un affresco che si trova in una



S ORL - ANNUE FRANCOCCE - RUDERI DELLA CHIESA DI S. STEFANO. (Fot, I, I, d'Arti Grafiche).

specie di vestibolo e che dovette essere anch'esso una tomba etrusca di cui si scorgono ancora i loculi.

La mia cortese e dotta guida — Mons. Gentili — una di quelle persone di tale elevatezza di spirito e profondità di dottrina quale nessuno si aspetterebbe mai di trovare nella ignorata modestia di così piccoli centri e che formano poi il ricordo più gradito di tutto il viaggio — mi spiegò che il soggetto di quell'affresco rispondeva ad un'usanza assai comune nel Medio-Evo.

Si tratta di una processione al Monte Gargano, e si vedono delle saette che scaglia e dall'arc'ere contro S. Michele ritornano miracolosamente sull'arciere stesso. Esistono qui ned'archivio di Sutri molti testamenti dei secoli XIII, XIV e XV nei quali viene l'asciano alle rode l'obbligo di mandare una o due persone a visitare in pellegrinaggio il Santuario di S. Michele al Monte Gargano e la formula era: ut mictatur una vel duae bonae personae ad visendum sanctuarium Sancti Michaelis Arcangeli ad Montem Galganum in Apulia. — A quei tempi doveva essere una bella passeggiata! Ma oramai il tempo incalzava; noi salimmo per una bella strada, folta di ombre,



SUTRE - CASALE PRANCOCCL.

Fr. I. I. PArti Gratich .

sul ripiano del monte, su cui spazia grande e signorile la villa Savorelli tutta circondata dal verde nerastro dei lecci e delle querci secolari; c'inoltrammo ancora un poco verso un muricciuolo che fa il giro del ciglio del monte ed ecco che affacciandomi, là sotto i miei occhi, si aprì l'anfiteatro di Sutri.

Piccolo, ma benissimo conservato, scavato nel sasso stesso della montagna che d'ogni parte lo stringe, sì come una coppa in un astuccio profondo e verde, colorato

de mille relati dell'erba, dei fiori, coronato in alto dalle vive e naturali colonne dei lecci e delle querci nere e chiomate, ha per azzurro velabro il cielo e più che un rudero sembra un capelavoro artistico della meravigliosa natura.

L'importunta archeologica di questa epitome del Colosseo è grandissima: e la questiono se esso sia etrusco o romano è stata molte volte agitata. Ma gli Etruschi, i quadi, come noi sappiamo, ripetevano l'origine loro dall'Asia (Elrusces Asia sibi vindi: e, turono quelli che insegnarono ai Romani — oltre alle norme aruspicine della

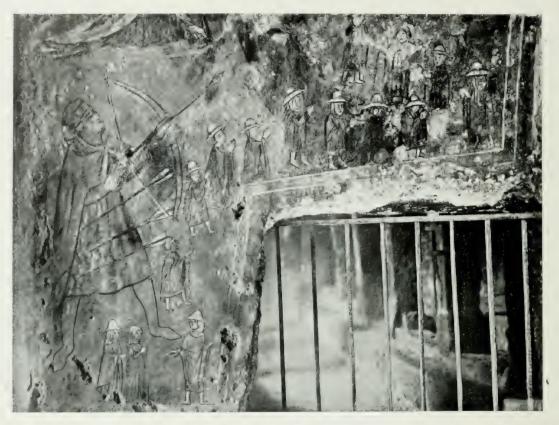

SURI - CHIESA DELLA MADONNA DEL PARTO - AFFRESCHI, (Fot. I. I. d'Arti Grafiche).

tondazione delle città, i primi erdinamenti sacri e militari — anche ogni modo di architettura e iu dal nome della lero supposta patria, la Lydia, che i giuochi si chiamarono ludi.

l'ore ammettendo dunque che questo anfiteatro sia, come alcuni vogliono, romano e dell'epera di Augusto, noi possiamo esser quasi sicuri che esso fu ispirato, lavorato e dir ti du artisti ed operai etruschi. Una particolarità di questo anfiteatro è il corridoio a volta che circonda tutto il giro dell'arena e al quale si accede per le porte del podio.

Sopra Il pedie si innalzavano le gradinate interrotte qua e là da praccinctiones,







## ITALLA ARTISTICA

circolar, per facilitazione di assettamento degli spettatori. Al di sopra delle monnue, li, deve dalla parte della villa Savorelli il muro scende a picco e nudo, si muoni ancora, correse, delle mezze colonne scavate sul vivo sasso, e sormontate da una e raice. In questo muro e da questa medesima parte sono anche alcune vuote michie, nelle quali forse dovevano trovar posto delle statue. Una cosa caratteristica che ad intervalli regolari ci sono, circa a metà delle gradinate, come delle piccole alcove e a dei sedili di pietra capaci di due o tre persone, Erano forse per le personadia, por le autorità del tempo! Vomitori, gradini, quasi tutto, è in istato di buona



SUTRI -- PANORAMA DI VILLA SAVORELLI.

(Fot. I. I. d'Arti Grafiche).

conservazione e ciò è dovuto forse in gran parte al fatto che tutto l'anfiteatro giacque, ricoperto di terra e di erba, ignorato a lungo; tanto che i più antichi archeologi, come il Dempster, il Gori, il Buonarroti, ne ignoravano l'esistenza.

Quantunque questo anfiteatro sia, per la sua poetica ubicazione, per la sua conservazione, per la sorpresa che reca al visitatore cui si apre improvviso alla vista, una delle cose che più rechino meraviglia e piacere, pure manca ad esso quello che forma l'incente, il pregio, la solennità dell'anfiteatro, quale noi siamo abituati a concepirlo. Manca tutta la parte architettenica esteriore, ed esso rassomiglia perciò ad un'opera in costruzione: rassomiglia ad un piccolo Colosseo cui gli operai non abbiano per pigrizia mei tolto il terrapieno che lo vestiva dalla base alla cima e che si sia perciò poco a poco vestito di erbe e di piante.



SUTRE - VILLA SAVORELLE



SUTRI — CHIESA ALLA VILLA SAVORLLEI.

(Fot. I. I. d'Arti Grafiche)

Ciò nonostante fu con vero senso di rincrescimento che io mi staccai da questa serena e dolce visione del passato; e di tutti i ruderi e miracoli di architettura del mondo etrusco romano questo è l'unico di cui io abbia riportato un ricordo in cui u opposible cosa di quell'indefinito sentimento che noi esprimiamo con la parola sentimento.

Il palazzo di Carlo Magno e la grotta che prende il nome dal suo più celebre

paladino sono, ahimè, delle vere delusioni.

L'uno è un rudero medioevale sprovvisto d'importanza e l'unica cosa che potreblu sembrare coonestare ancora la residenza del re dei Franchi, sacro nelle leg-



SUIBI - RUDERI DEL PALAZZO DETTO DI CARLO MAGNO.

(Fot, I. I. d'Arti Grafiche).

gende dei cavalieri, è che tra le mura di esso il governo tiene adesso lo stallone per la monta! L'altra è una grotta che fu forse un sepolero etrusco la cui parte anteriore è sostenuta da un pilastro quadrato. Dicono che là Berta desse alla luce il « Furioso ».

Ma Sutri è terreno in cui la leggenda cresce, a quanto pare, per produzione spinianea, la ho visto incastrata all'angolo di una casa una testa di asino o mulo che si dice essere posta là a guardia di un nascosto tesoro. Il tesoro fu cercato attivamente una quarantina d'anni fa, specialmente là nella vallata, presso un diruto, e spessa percosso dal fulmine. Casale dei Francocci, ma con quale resultato non occorre dire. Così Sutri sembrerebbe per conto suo convalidare l'antonomasia di « mater superstitionum » con la quale veniva designata l'Etruria.



SUTRI- - L'ANFILEATRO.

(Fot. I. I. d'Arti Grafiche).



SUBI L'ANTHEARO.

For L. I. f Ar i or other.

## ITALIA ARTISTICA

1

Nè Pilato, nè Carlo Magno, nè Orlando, furono forse mai a Sutri, ma quella di di cino che accenna a un tesoro potrebbe essere un gran simbolo. Il tesoro a sutri esisto forse realmente come forse realmente esiste in tante altre ignorate o trascurare località di questa Etruria meridionale. Esso è forse in quelle tombe che le fronc, le alluvioni. l'erba e le piante nascondono adesso, ma che sarebbe pur facile ricercare e trovare, e l'asino è il buon popolo italiano, siamo noi, che questi tesori possediamo e non cerchiamo e curiamo.

Ma nen vogliamo disperare, nè turbare con la melanconia di un facile scetticismo il vario e sereno ricordo del nostro viaggio.

Da qualche tempo un alito di vita nuova ha cominciato a spirare nel campo della storia dell'arte e dell'archeologia italiana.



ROMA - PORTA DEL POPOLO, DALL'ESTERNO.

(Fot. I. I. d'Arti Grafiche).



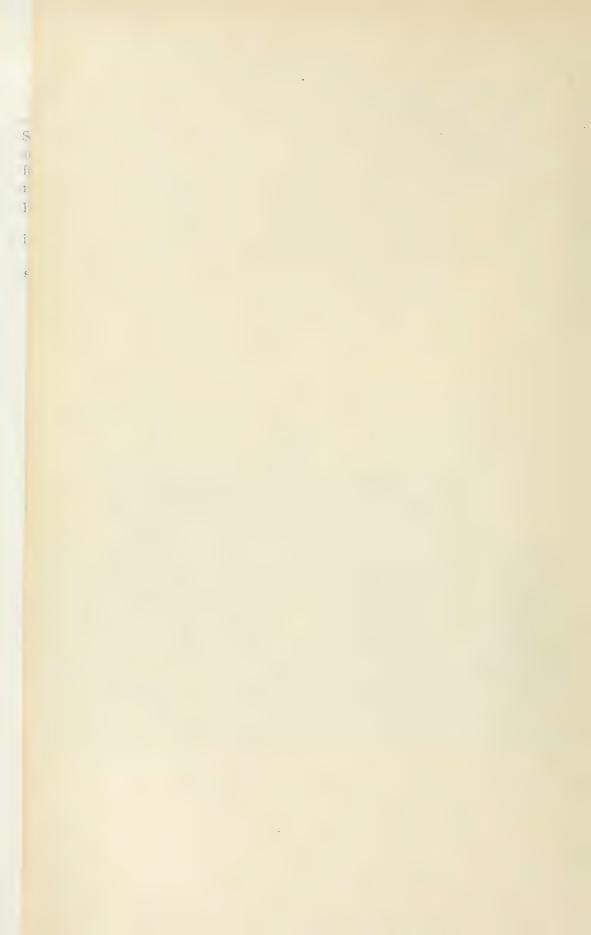







